







## BIBLIOTECA

SCELTA

## DI OPERE ITALIANE

ANTICHE E MODERNE

vol. 592

#### G. B. GERESETO

STORIA

DELLA POESIA IN ITALIA

VOLUME TERZO.

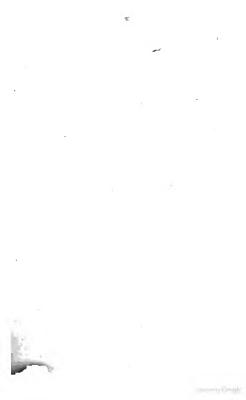

## STORIA

DELLA

## POESIA IN ITALIA

B B B B B B B

DI

## G. B. CERESETO

**VOLUME TERZO** 



# MILANO DITTA GIOVANNI SILVESTRI Corso Francesco, Piazza S. Paolo, N. 948.

1857.

278.9.18.

Gli Editori Tipografi pongono quest'opera sotto la tutela delle veglianti leggi e della convenzione 1840-1841, stabilita fra le Botenze Austro-Italiane.

## ANNIBAL CARO(1)

0

### LTRADUTTORI



CENNI BIOGRAFICI DI ANNIBAL CARO.

#### LEZIONE XLVI.

SUMMANIO. — Introduzione. — Natali — primi studii — e giovinetza del Caro. — Suoi uffizii in esas i Farsesi. — Sue lettere. — Sue Rime. — La Canzone dei Gigli, e la contesa col Castelvetro. — L'Apologia. — Le traduzioni. — Ultimi studii del Caro. — Sua morte. — Osservazioni sul suo carattere.

Quando la sozza tirannia di Pier Luigi Farnese condusse agli estremi la pazienza dei Piacentini, ed essi risolvettero di liberarsi a ogni modo violentemente cof ferro, giacchè non era sperabile in altra guisa; tra i pochi, i quali con esempio raro non fallissero alla fede mal giurata a quel principe, fu il suo segretario. Lomo di grandi lettere, caro a quanti avessero in pregio in Italia le scienze, onorato dai potenti, onesto per quanto era possibile nella casa di Pier Luigi, egli fu in quel primo tumulto lasciato libero di sè, anzi vennegli assicurata la via alla fuga con esempio di moderazione anche più raro nella storia delle congiure. Senonchè

(1) Vol. 452 e 469 Biblioteca scelta. Silvestri.

poi considerando i congiurati, che sarebbe almeno prudente l'impadronirsi della persona di un uomo, che avea così davvicino usato per tanti anni col Parnese, gli maudarono dietro alcuni cavalleggieri, i quali per avventura però non riuscirono nello intento. Il Segretario viaggiando sollecitamente, come quegli ch'era spronato dalla paura, innanzi che i messi dei congiurati riuscissero a raggiungerlo, erasi ridotto a Parma presso il Duca Ottavio, il quale amorevolmente ricevettelo siccome uno della famiglia. Di là egli scriveva non molto dono al Cardinale Alessandro in Roma, così accennando del pauroso avvenimento: - " So che V. S. Reverendissima s'è doluta di me ch'io non l'abbia scritto in un caso di tanto momento e tanto atroce, quale è stata la morte dello sfortunato suo padre, e mio Signore: la cagione è stata che in quel punto, intendendo che altri avea scritto quel che occorreva, pensai che fosse migliore officio a travagliarmi altrove; ancora che fra tutti abbiamo fatto assai men che niente; anzi quasi il peggio che abbiamo potuto. Quando volsi poi scrivere, non c'era più nè modo nè tempo pur di salvarsi. Sicche la supplico si degni in questa parte o di scusarmi o di perdonarmi. E quanto al caso, io non ardisco pur di parlarne; e mi vergogno di essere al mondo, poichè ancora io sono stato uno di quei disutili servitori che mi sono trovato a fare una tal perdita. E non tanto ch' io abbia animo di consolarne V. S. Reverendissima, non so se arò mai faccia di comparirle innanzi, se non assecurato e chiamato da lei. Ella sa quanto ho desiderato sempre di tormi di qua, ma non già con questa occasione, e con un tanto mio dispiacere. Pure così è piaciuto a Die. Dopo il caso, per una lunga giravolta, e non senza pericolo, mi sono ridotto a Parma, assai male in arnese, Penso

andarmene a casa a rifarmi, e quivi aspettare il cenno di V. S. Illustrissima. Trovomi da un canto già molto tempo obbligato a lei; dall'altro ultimamente fui promesso dalla buona memoria di suo padre al Reverendissimo di Sant'Angelo, che ne lo domandò quando fu qui. Io non mi reputo tale, che debba essere operato nè dall'uno ne dall'altro; e nondimeno desidero di servire qual sia di loro che si degni di accettarmi. E credo, che servendo uno, servirò ambidue. E però aspetto che di pari consentimento mi sia comandato quel che debba seguire. »—

Quest' uomo che tenzona fra due servitù, che benedice alla buona memoria di Pier Luigi Farnese, è il Commendatore Annibal Caro.

Nato in Civita Nuova della Marca d'Ancona nell'anno 1507; dotato di alti spiriti, ma di umile fortuna, egli accomodossi da prima in qualità d'Institutore a Firenze in casa i Gaddi; lottò poscia fra questo ufficio che non gli piaceva, e quello di segretario di Mons. Guidiccioni, uomo raro, a detta di lui; e da ultimo stabilissi fermamente coi Farnesi, in sui principii (siecome avete udito) con Pier Luigi, quindi col Cardinale Alessandro di lui figlinolo. È la storia di tutti o quasi tutti i letterati del Cinquecento. Più tardi verranno al solito i lamenti; e il Caro scriverà allo stesso Cardinal Farnese per esempio una lettera del tenore seguente:

"I o mi sono avveduto per molti riscontri, che V. S. Illustrissima ha sempre avuto la mia servitù per vile e per poco accetta, e che non cura nè di favorirmi, nè di sollevarmi, nè forse di averni appresso di sè.... Io mi pensava d'aver lavorato assai, essendo poco men di 20 anni che io servo a lei ed alla sua Casa Illustrissima ...., io m'immaginava che dopo tante fati-

che e tante infermità, mi fosse pur lecito al fine di riposarmi o d'attendere almeno a rilevarmi dalle mi nidisposizioni, le quali sanno tutti di che sorta e perchè, e quante sono state, ed a che termine mi hanno condotto. M'immaginava ancora dell'altre cose assai, e secondo me ragionevoli: nia ora conosco che erano immaginazioni appunto trovando che i servigi passati non fanno capitale; e che l'avvenire mi bisogna far conto di non avere nè riposo, nè sanità, nè pane, poichè mi vedo escluso non pur dalla grazia, ma dalla compassione sna. Tutto questo mi reco dalla fortuna mia, dal poco mio merito, e dalla natura e dall'uso più tosto della Corte, che da lei. "

Egli è ben vero che secondo l'avviso di Messer Benedetto Varchi amico suo, egli avrebbe potuto cavarsi d'ogni impaccio, quando avesse amato più gli studii e la libertà, che la servità e gli fastidii della Corte; ma egli nè sapeva, nè voleva farlo. — a lo confesso (sono ancora sue parole) di non saper più là, e d'essere uno scempio e di poco perchè non mi dà il cuore di giungervi senza essere aiutato; perchè quando volessi tenere quest'ordine di vita, e che oggi mi mancasse una cosa, e domani un'altra, non crederei che quella quiete mi fosse troppo dolee. »

Ora, a voler fare giusta ragione, non importerebbe a noi gran fatto la conoscenza di un uomo, il quale non ha forza bastante per volersi libero, ed odia la servitù; che lavora per farsi una condizione agiata, e già vecchio si lagna di essere povero. È una natura d'uomo assai comune sempre, comunissima poi (come teste vi dissi) fra la gente di lettere del Cinquecento. Ma il Caro giunse a farsi perdonare questa volgarità di carattere colla eleganza delle sue scritture; e malgrado questo difetto, e le amicizio non sempre ono-

revoli, e le infinicizie troppo accanite e feroci, noi dobiamo ammirarlo e studiarne le opere. È mestieri dimenticar l'uomo per non pensare che al letterato. Il suo cuore forse, i costumi del tempo suo certamente l'avrebbero condannato a perire fra la turba infinita dei cortigiani e piaggiatori dei principotti del Cinquecento; ma lo ingegno facile e lo studio amoroso dei classici, ed un gusto squisito in fatto di lingua, lo seeverarono dal volgo, e gli meritarono un seggio distinto nella storia delle nostre lettere.

Tuttavolta voi non dovete, o giovani, mettere il nome di Apnibal Caro con quello dei grandissimi, che furono da noi finora proposti siccome i principi nei diversi generi di poesia. Il Caro è un letterato di grande cultura; ma non è uno scrittore originale. Cionondimanco siccome l'ottenere le splendide corone dei prin-cipi è cosa di pochi uomini sovranamente privilegiati; così anche il più umile alloro di Annibal Caro non vi parrà degno di poca lode, pensando che ad ottenerlo non volevasi da lui per avventura uno sforzo minore. E per fermo vi parrà mirabile che in mezzo ai non grati esercizii delle segreterie e delle ambasciate, fra il turbinio di corti affaccendate e ambiziose, fra il numero stragrande di lettere e carte da spedirsi, di cui egli medesimo avea ragione di maravigliarne vedendole; vi parrà, dico, mirabile che trovasse ancora tempo di applicarsi agli studii classici, di scrivere molti versi, di tener viva una estesa corrispondenza privata, di occuparsi di numismatica, d'intraprendere numerosi volgarizzamenti di opere tanto greche quanto latine. Senonchè a ben pensarvi, il miracolo non è così nuovo, nè così raro, che non sappiate trovarne una facile spiegazione nell'uso accurato del tempo, il quale quantunque rapido, fa gran capitale a chi sappia

adoperario da buon massaio, e nello essersi così conpaturato il buon gusto, e l'arte di scrivere correttamente, che abbiasi a riconoscere la mano del maestro anche allora che trovasi nella necessità di pennelleggiare affrettatamente.

A tal uopo debbo innanzi a tutto citarvi come ad esempio le sue Lettere, tanto quelle scritte a nome dei principi a cui serviva, quanto le proprie; le quali sono a lui comunemente computate siccome il titolo principale alla gloria. Veramente, anche scrivendo con fretta, non credo ch'e' s'illudesse mai così intorno al merito del suo dettato, che non pensasse più d'una fiata al pubblico, ed ai posteri; ma certo convien dire che lo studio della lingua e dei classici si fosse nel Caro convertito in succo e in sangue, per acquistare tanta agevolezza e dovizia di modi, tanta freschezza di colorito, tanta nitidezza di parole, tanta eleganza di fraseggiare, scevra quasi sempre d'affettazione. In tutto il suo epistolario non troverete forse un pensiero così pellegrino che vi riveli in lui un ingegno superlativo, un tale acume di osservazioni, che possa darvi ad intendere ch'e' vedesse a fondo in quella schifosa politica del Cinquecento, quantunque fosse ammesso a' segreti dei principi, un lampo di affetti veri che vi riconcilii col cuore di lui; ma troverete almeno sempre il letterato pulito, l'uomo studioso e diligente, ed è pregevole. Il tempo non dava molto di più nella comune degli nomini, nè di più era per avventura a impromettersi dalla natura del Caro.

Intorno alla pubblicazione del suo Epistolario, egli scriveva al Varchi le seguenti parole: — "Paolo Manuzio mi fa una gran ressa ancora delle Lettere; ma di queste non so come mi governorò; perchè di quelle che ho scritte per conto dei padroni, le migliori o le

men ree, che sono di faccende, non si possono dare, rispetto agli interessi loro. E delle mie private io ne ho fatte molto poche che mi sia messo per farle, e di pochissime ho tenuto copia. Tuttavolta fra quelle ch' egli medesimo n' ha buscate da diversi amici, alli quali io ho scritto, e quelle che si sono ricuperate da coloro che scrivendo sotto me, nel metterle in netto, ne serbano le minute, n' ho raunato un sì gran fascio, che mi sono maravigliato, come n'abbia mai potuto scriver tante in pregiudicio del mio dogma. Se voi non avete stracciato le scritte a voi, e se mi poteste farne avere dell'altre che ho scritto a diversi costà, come al Vettori, al Martini ed agli altri, avrei caro che me le mandaste. Di queste private (se pur Messer Paolo me ne stringerà) disegno di lasciar che egli se ne faccia una scelta a suo modo. E forse che de' registri de' padroni gli darò alcune di quelle che sono solamente o di raccomandazione, o di consolazione, o di complimenti. Ma compilate che siano in-sieme quelle che saranno elette da lui, io intendo che non si diano fuori mai, che voi non le veggiate e riveggiate prima. » ---

Quando nel corso delle nostre lezioni, piacendo a l'adio, verremo più specialmente a ragionare dei varii generi di scritture in prosa, allora ci tornerà in acconcio di rifarci con più agio sull'epistolario del Caro; e questo non avverrà, spero, senza grande utile e diletto; per ora bastici lo averne almeno acconato.

Rispetto alle proprie Rime, egli lasciò scritto di essere stato sforzato a mandarle fuori per necessità e per onor suo; perchè andavan quasi tutte da loro così lacerate e scambiate, e malmenate dalle copie e dalle stampe. Non saprei dirvi quanta sincerità possa esservi in queste umili profestazioni; imperciocchè quando fu punto un poco in sul vivo dal Castelvetro; e' mostrò di risentirsene oltre ogni debito d'uomo prudente; e non è indizio che ne avesse poco affetto. Egli è però certo che forse al tempo suo fu in maggior fama di poeta che di prosatore; il quale giudizio sarebbe più vero fra noi che presso i contemporanei; giacchè il migliore sno titolo alla gloria poetica, che è la versione dell'Eneide, fu pubblicata dopo la sua morte, e non era nota che a nochi amici. Quanto alle Rime non oscrei dirle più che mediocri, compresa la famosa canzone dei Gigli d'oro, per la quale oggidi solamente noi ricordiamo che egli scrivesse un volume di poesie. Questa medesima canzone della quale nessun uonio culto vuole ignorare la storia poco esemplare, non molti hanno il coraggio e la pazienza di leggerla dal primo all'ultimo verso, comecchè non sia un lungo componimento.

Avendo il Cardinal Farnése ordinato al Caro di celebrare ne' suoi versi la Real Casa di Francia; egli sdebitossi dell'ufficio impostogli con la Canzone, che incomincia:

## Venite all'ombra de' gran Gigli d'oro ecc.

Di quei giorni, ossia che fra tante e magre imitazioni del Petrarca questa maniera del Caro paresse nuova, ossia che il partito di Francia ne menasse per adulazione gran vanto, fatto è che la canzone fu esaltata con lodi smisurate, e delle quali a vero dire l'autore non era meritevole. Per quanto il Caro si adoperi e cerchi di risvegliare l'entusiasmo, egli non riesce che a raccogliere insieme molte fredde allusioni mitologiche, mescolando con profano connubio Giove e Cristo, e trovando però

naturalmente alla corte di Francia dopo avervi per lo appunto collocato l'Olimpio, anche la sua gran Giuno in tanta altezza umile, e la vera Minerva, e veramente nata di Giove stesso, e ancor Cintia e Endemione, e così via di questo tenore. Il Tasso che volle fare nel Cataneo qualche difesa di tanto spreco mitologico, dopo avere sottilizzato molto, non riuscì se non a questa inferma difesa, che niuna cosa per avventura ha fatto il Caro, che non l'abbiano fatta altri poeti famosi, ed altri più venerandi scrittori che non.sono i poeti. Forse Torquato Tasso che è giudice irrecusabile nelle discipline poetiche, non votea disconoscere alcuni modi che a lui piacquero assai, quantunque poi traessero in falso quasi tutto il secolo setunque poi traessero in iaiso quasi tutto il secolo seguente. Ma le apologie non bastano a spirar la vita dove non sia, e la canzone dei Gigli non vive se non per la memoria dell'incendio che ha destato; impe-rocche del rimanente essa comincia e si chiude con un giuoco di parole, anzi potrebbesi dire che sia quasi un giuoco perpetuo; maniera viziosa di poetare che mira sempre alla mente, e non mai al cuore, che studia di piacervi, e non mai di commuovervi; maniera che nel Caro, vivente in tempi di buon gusto era ancor tollerabile; ma che spinta alle sue ultime conse-guenze dovea dare nel ridicolo, e peggio; dacché un popolo il quale lascia corrompere il suo gusto dà segno di essere in piena decadenza,

Lodovico Castelvetro di Modena, non lasciandosi vincere dalla universale ammirazione, osò fare a voce e scrivere alcuni appunti piuttosto da grammatico che da poeta ai versi del Caro. E pure, quantunque non tocchi il difetto vero e radicale di quella poesia, parravvi ch'egli abbia le più volte ragione, anche dopo aver letta l'Apologia del Caro istesso, le difese del Varchi e quella del Tasso. La disputa però, trasportata per intiero nel campo della grammatica, forniva a tutti buon giuoco di svillaneggiarsi e di far pompa di erudizione, senza che mai si venisse al sodo. E a vero dire non si risparmiarono ne l'erudizione, ne le ingiurie. Il Castelvetro era un ingegno acre e sottile, il Caro puntíglioso e vivo; tanto che non è a maravigliarsi che presto si passasse dalle sottigliezze grammaticali agli insulti, e da questi, che peggio è, all'azione. Narrossi che il Caro si giovasse all'uopo delle amicizie de' suoi padroni per nuocere ai rivali, che facesse correre alcune accuse fino al tribunale dell'Inquisizione contro le credenze religiose del Castelvetro, che gl'imputasse persino l'uccisione di un Alberigo Longo da Salerno. Checchè sia di tutto questo nessuna cosa vi parrà incredibile, quando leggiate le frasi amarissime e minacciose che sono sparse per molte lettere del Caro; quando leggiate i vituperii che a piena mano furono profusi nell'Apologia.

Cionondimeno quest' ultima opera vale tutte le Rime del Caro, non che la sua canzone dei Gigli. Se la passione non lo avesse più volte spinto oltre il segno; se l'ira e l'odio non vi apparissero troppo aperte, l'Apologia sarebbe nel suo genere uno scritto pregevolissimo, se non perfetto, per la dovizia della lingua, per la varietà delle fantasie e delle invenzioni, per la felicità dei trapassi, e per avere inflorate anche le quistioni più aride e quasi pedantesche. Certo vi sarà minor fatica il leggere da capo a fondo l'Apologia (che pur è un grosso volume) che non la canzone per la quale è scritta. Ma per tutte le veneri della lingua, nessuno vorrà mai assolvere il Caro da quell'impeto di rabbia, che dopo avergli dettate tante e così amare insolenze, come se fossero un nulla, fa-

ceagli dire: « Credo che all'ultimo sarò sforzato a finiria per ogni altra via, e vengane che vuole. » Veramente questo è il caso di rammentare l'antico adagio: Genus irritabile vatum.

Ad essere giusti però e a non volere chiamar in colpa lutta una generazione vuolsi ricordare che non mancarono gli animi gentili, i quali studiaronsi di sopire la malaugurata contesa; ma le cose erano già troppo oltre, perchè un accomodamento fosse sperabile. L' Apologia pertanto rimarrà siccome un bel monumento dell'ingegno, e un pessimo indizio del cuore di chi la scrisse; rimarrà come una malinconica dimostrazione della impotenza delle lettere a ingentilire gli animi che non siano già corretti da più efficace educazione morale.

"Da diversi (scriveva il Caro) sono diversamente consigliato, e con ragioni da ogni parte assai probabili. Mi par d'essere colui che fabbricava la casa in piazza, che non la poteva finire per la moltiplicità degli architettori. Una parte vuole ch'io parli più modestamente; e questi si confanno più con la natura mia, ed a loro instanza avea cominciato a riformarla in su questa data. Altri gridano che io la guasto, e che la snervo, levandole la veemenza delle riprensioni e l'arguzia delle burle, e non si facendo il dovere all'insolenza dell'avversario; il che è così veramente. Tanto che ancora non so che mi fare. E questa intemerata m'è venuta a noia per modo, che alla fine mi risolverò di lasciarla andare, come la va."

Pra tanti consiglieri nessuno però ebbe il coraggio di suggerire il rimedio più efficace, nè il Caro avrebbe mai avuto quello di accoglierio.

Maggior gloria e certamente più vera egli ricavò dalle sue traduzioni della Rettorica di Aristotile, del romanzo di Longo Sofista, delle due orazioni di S. Gregorio Nazianzeno, e più che tutto da quella dell'Eneide, che a nostro avviso è il titolo più vero e grande ch' ei legasse all'ammirazione della posterità, e quello pel quale credemmo di doverlo proporre siccome principe a questa parte delle nostre lezioni.

La Rettorica a detta sua l'avea tradotta non con altro fine che d'intenderla se potea, e di farsela familiare: l'Eneide avevala cominciata per trattenimento dello scioperio piuttosto che per impresa, essendovi entrato a caso, ed avendo perseverato non volendo; tuttavia sono indubitatamente le sue cose migliori. Ma ciò che rende pregevole ogni altra scrittura di lui, ancorchè mediocre nel concetto; ciò che rende amena la lettura di tutto il suo epistolario, anche quando, pel mutare dei tempi gli argomenti hanno perduto agli occhi nostri ogni interesse; ciò che farà vivere la sua commedia degli Straccioni, le Rime, l'Apologia stessa, benchè nata d'ira e di discordia, è il pregio della lingua, la grazia dello esprimersi, la varietà dei modi, la fioritura delle parole e delle immagini. Pare strano a pensarsi e ardito a dirsi, ma pure a conti fatti una buona metà delle nostre ricchezze letterarie è dovuta a questo merito solo. Per un autore, il quale riesce in grazia dell'altezza e pellegrinità dei concetti a farsi perdonare le disadorne vestimenta; cento altri vivono e si tengono in fama solamente per la leggiadria delle forme.

Il Caro ne fu così convinto, che non istancossi mai di adoperare intorno a' suoi lavori la lima, di chiedere all' uopo l'avviso degli uomini che avevano a' tempi suoi maggiori' lettere, e principalmente del Varchi, che fu uno dei più diletti amici ch'egli avesse, Quando per lo infievolimento della salute sentivasi già costretto a desistere da ogni pubblico uffizio, e a

cercar riposo in una amena villetta di Frascati, egli protestavasi di non voler più sapere nè di poeti, nè di poesia, nè di prose o prosatori; ma intanto non lasciava di dare l'ultima mano alle cose sue, e per trattenimento dello scioperio (volendo usare una delle sue frasi) preparava il suo più grande lavoro, cioè la versione dell'Encide. Narrano (ed egli medesimo parmi ne accenni in alcune delle sue scritture) che meditasse di seritere un poema e che la versione dell'Encide. di scrivere un poema, e che la versione dell'Eneide non avesse a giovargli se non come una preparazione alla grande intrapresa. Non so quanto fosse per essere fe-lice it suo concetto; oserei quasi asserire che non nea il suo concetto; oserei quasi asserire che non sarebbe riuscito, avuto riguardo all'indole sua; ma noi dobbiamo almeno rallegrarci, che il pensiero di quella futura epopea cacciasselo anche non volendo nella fatica del volgarizzare. Ma se questo pensiero fiu veramente accarezzato della mente sua, egli dovette abbandonarlo per tempo, contentandosi di attendere alla più umile fatica di traduttore nella quale della calli esterni. Nel 4566 che della quale durò sino agli estremi. Nel 1566 che fu l'ultimo della vita sua, sembrami (se ben ricordo) che accenni di essere venuto traducendo oltre la metà del dodicesimo canto. Ciò prova che il pristino dello scrivere (secondo la sua frase) non increscevagli quanto solea dire, e che i versi non gli erano venuti a noia come pareva.

Permettetemi ancora un ultima citazione, la quale dipingavi colle parole stesse dell'autore le disposizioni dell' animo suo in quell'estremo del vivere.

a Non ho scritto (così egli) molti mesi sono, perchè sono stato quasi di continuo a Frascati, infrascatissimo a dar forma a una villetta che vi ho presa,
per confinarmivi (se posso) per sempre, risoluto di
allargarmi da Roma per le infinite molestie che vi ho.

Cereseto. Vol. III.

Una delle quali è, che i poeti mi si magnano vivo, vivo: e non mi lasciano stare, quando mi hanno morto. E non pensaste ch'io dicessi di voi; che sapete bene quanto io v'amo, e quanta stima fo dell'ingegno vostro. Questi ch'io dico sono d'altra fatta: e non basta loro ch'io legga le lor cose, che scrivono anche a me, e mi lodano, che è peggio, parendo loro per questo, che io sia tenuto a celebrar essi, e a risponder per le rime. E se non lo fo, me n'hanno o per superbo, o per cotal altra cosa. Nè mi giova scusa, nè impedimento alcuno a scaricarmene, che mi mettono addosso personaggi grandi a farmi comandare che io non manchi: e per Dio, fin a protestarmi di restare affrontati ed ingiuriati da me..... Vedete a quel che sono condotto, che mi son venuti a noia tutti i versi: non i vostri, dico un altra volta, ma i vostri e i miei, e di Virgilio e d'Omero, e per Dio delle Muse stesse e d'Apollo, e se c'è verun altro da più di loro in questo mestiero. »

Ma queste parole erano giocosamente scritte nel 1365, nel qual tempo appunto con più intenso amore attendeva alla correzione delle opere sue; per la qual cosa e' non era tanto inveschiato nel desiderio della solitudine che non venisse più volte a Roma per avere i consigli degli amici, consultare le opere dei grandi, e inspirarsi nella vista delle reliquio venerande della classica antichità. Anzi in una di queste sue peregrinazioni colto dall'ultima infermità, cessò di vivere precisamente in Roma nel giorno 21 di Novembre dell'anno 1566.

Fabio e Giovanni fratelli suoi, e il nipote Giambattista gli fecero erigere un monumento a S. Lorenzo in Damaso, dove sotto il suo busto scrissero il seguente enitafio:

#### ANNIBALI CARO

EQUITI MIEROSOLYMITANO, OMNIS LIBERALIS DOCTRINAE, POETICAE IN PRIMIS ORATORIAEQUE FACULTATIS PRAESTANTIA EXCELLENTISSIMO: PETRO ALOYSIO PARMENSIUM DUCI, ET ALEXANDRO CARDINALI
FARNESIIS OB SPECFATAM IN CONSIBIIS DANDIS
FIDEM ATQUE PRUDENTIAM, SUIS VERO ALIISQUE
OMNIBUS OB SINGULAREM PROBITATEM AC BENEFICENTIAM CARISSIMO. VIX. AN. LIX. MENS. V. DIES
II. IO. ET FABIUS CARI FRATRI OPTIMO, IO. BAPT.
IOANNIS FILIUS PATRUO BEVENERENTI POS. OBIIT
XI. CAL. DEC. MIDAYL.

« Egli fu (dice il Seghezzi, uno de' suoi più accurati biografi) di mediocre statura, e per la sua stessa confessione, non troppo bello di aspetto; i suoi costumi furono pieni di modestia e di gentilezza, come si legge nelle sue lettere; e la sua natura fu così dolce e piacevole, che s'acquistò gran numero d'amici; fra' quali Francesco Maria Molza e Benedetto Varchi ebbero il primo luogo. Il suo diletto maggiore nella gioventu fu il verseggiar liricamente, che poi, come s'è detto, gli venne sconciamente a noia per li gran fastidii che gli venivano dati: volendo la maggior parte de' poeti di quel tempo commercio di rime con esso lui. I più grandi uomini di quell'età l'ammirarono, e vollero al suo giudizio sottoporre le proprie cose ; spezialmente il Varchi, il Guarini e Lionardo Salviati, il quale lo invitò ad entrare nell'Accademia Fiorentina, ripiena di segnalati uomini; ma n'ebbe ripulsa. »

Siccome parmi d'avere già più innanzi accennato, il Caro non appartiene a quella schiera privilegiata



di scrittori che sono chiamati a capitanare gli uomini dell'età in cui vissero, e a' dare o un impronta nuova o un nuovo indirizzo alle scienze, alle lettere, alle arti. Costretto per ragione d'ufficio ad entrare nei campi della politica, vissuto per tutta la vita in mezzo alle corti dei principi contemporanei più influenti, egli ottiene fama di fedele servidore, ed è proprio quanto ambiva. Carlo e Pier Luigi Farnese, il Cardinale Alessandro e il Pontefice Paolo sono tutti padroni suoi, e gli basta. A qual pro cercare con pericolo quali fossero le ambizioni e i desiderii di questi padroni? perchè spiare a rischio del capo i segreti di quelle anime cupe?

Io aggiunsi ancora che forse il Cinquecento non dava di più; ma non avrei dovuto dimenticare che se aveasi a impromettere alcana cosa di buono e di virile, ciò avrebbe anche ragionevolmente dovuto attendersi dai letterati, quando le lettere fossero state volte al nobilissimo fine cui devono mirare. Sciaguratamente il fatto non rispondeva per nulla a questa ragionevole espettazione, e la corruttela degli uomini di lettere può dirsi che fosse allora spaventosa. Tuttavia gli ingegni plù superlativi, i pochi eletti ad essere primi vincono almeno in parte questa malignità d'influssi da cui non è in mano d'uomini il guardarsi intieramente. E per citarvene uno; ciò non impedi che un altro Segretario, il quale aveva, come il Caro, lungamente servito in una casa principesca, non vedesse addentro nei misteri di quella politica, la quale governava gli Stati italiani, e non ne tracciasse la storia nelle pagine del Principe, il libro terribile, che dopo tre secoli di maledizioni nei abbiamo appena imparato a conoscere. Nicolò Machiavelli è uno degli uomini che segnino più manifestamente il trapasso da un'epoca potente per grandi virtù e grandi vizii, ed una di decadenza. Egli potrà pertanto lordare la propria penna colle sconcie pitture della Mandragora, e commentare Tito Livio colla severità e profondità di Tacito: ridere cinicamente colla novella di Belfegor, e scrivere i Dialoghi dell'Arte della guerra e le Storie Fiorentine. Egli servirà in casa i Medici; ma sarà ancora un servidore tanto sospetto, che alla prima occasione non vi farà maraviglia e' sia collato come un amator del vecchio regime della repubblica. Egli dopo avere la sera scherzato nella taverna co' ghiottoni, potrà, entrando nel suo studiolo, evocare le ombre degli antichi principi ed eroi, per addimandar loro le ragioni della politica, scoprire le arti dei tiranni; egli infine tra i baccanali e gli assassinii del Valentino potrà pensare se da tanti delitti sarebbe il caso di sperare l'indipendenza della patria.

Di queste contraddizioni non troverete più la traccia nel Segretario di Pier Luigi. Egli ha bensì le sue e grandi e non iscusabili, ma tutte diverse da quelle di Messer Niccolò. L'onesto Benedetto Varchi è l'amico intimo e il più fidato consigliero del Caro: ma ciò non gl'impedirà di rallegrarsi se lo sporco Signor Pietro Aretino gli tenda la mano, e gli proferisca l'amicizia sua. Perchè Pietro Arctino si degna di scrivermi? chiede egli a sè medesimo. Non per merito mio, nè per mia fortuna; ma per umanità sua e cortesia. - " Sicchè io mi risolvo (sono parole del Caro) pensando che l'umanità non debba essere in V. S. inferiore a quella divinità che se gli attribuisce, secondo me, non tanto per li miracoli del suo felicissimo ingegno, quanto per la perfezione di quelle virtù, che le deifica l'animo, tra le quali è necessario che questa sia grandissima, degnandomi ella di quel che

con tanta ambizione de' Principi si desidera, e con tanti lor tributi si premia; cioè di offerirmis per amico, quando la mia modestia non s'assicurava di darmele per servidore; onorarmi delle sue lettere di lontano, prima che io abbia onorata la sua virtu colla presenza, e celebrarmi con le sue lodi, quando altri appena sa chi mi sia. »

Quest'armeggio tra il vizio e la virtù, fra le superbie e le umiliazioni, gli ardimenti e le adulazioni è cosa di tutti i letterati dell'epoca; ma intollerabile e schifoso in alcuni, i quali tengono volontieri un' piede sulla soglia del tempio, ed uno nel bordello: che possono tradurre colla stessa penna alcune pagine degli Amori di Longo da disgradarne il medesimo Arctino, e due divote Omelie di S. Gregorio Nazianzeno, senza lasciarvi mai vedere che nelle anime loro si agitasse qualche cosa di veramente grande e generoso. Quindi quel carattere pettegolo, quelle accanite dispute letterarie, che distinsero i più degli scrittori di questa età, e sciaguratamente dell'Italia nostra. Quei letterati che sapeano tenere a freno questa importuna della coscienza, trovando una lode pel Varchi e per l'Aretino, non dovevano poi aver la forza di essere morsi, e non guaire. Senza cercare chi dei due rivali, il Caro e il Castelvetro, avesse ragione, questo parmi innegabile che nessuno dei due si tenesse fra i confini del convenevole, e meno a nostro avviso quegli di questi. L'epistolario del Caro è pieno del nome del suo nemico, e l'Apologia (non istanchiamoci di ripeterlo) è un monumento di eleganti contumelie, di accuse non generose, per quanto siano scagliate con una purezza di lingua degna di tutta lode. Ma tanto spreco d'ingegno, e tante ire non valsero a metterci in grazia la canzone dei Gigli d'oro.

Le arti, le amicizie e le protezioni di una età intiera non riusciranno a far vivere una poesia ed un poeta a cui manchi la vera ispirazione, il soffio della divinità. Il Caro pertanto, quantunque nelle sue Rime si adoperasse di sceverarsi alcun poco dalla comune dei Petrarchisti, sarebbe non meno di tanti altri contemporanei suoi caduto nella dimenticanza, se in qualità di poeta non si fosse un bello e luminoso diritto alla corona poetica serbato con la versione dell'Encide, con la creazione di quel verso sciolto, che puossi dire veramente tutto suo, con quello stupendo lavoro che egli, senza per avventura sospettare che ad esso principalmente avrebbe il nome suo raccomandato, ci lasciò appena compiuto morendo. « Così (per accennare a questa bizzarra corrispondenza colle parole del Carrer) com'era toccato di rimanere senza l'ultima mano all'originale Eneide, tocco pure di rimanere alla tradotta, e nell'un caso e nell'altro per morte dei loro autori. »

Ma se taluno si avvisò di menomargli o negargli anche quasi ogni merito come poeta, tutti poi convennero nel salutarlo siccome uno dei più gentili e graziosi prosatori del Cinquecento, che pur ne contò assaissimi. La prosa del Caro sembrami che abbia di particolare una semplicità e scorrevolezza che non si trovano negli altri suoi contemporanei. Se non giunge alla beata ingenuità che è tutta cosa dei trecentisti, non ha quelle forme accademiche e troppo oratorie del Cinquecento. I precetti della rettorica, l'ambizione del letterato raro è che non si lascino intravedere nelle scritture di questo secolo. Pochissimi, se togliete Machiavelli, che, secondo il mio gusto, è il principe dei prosatori nostri, come Dante è dei poeti, seppero tenersi abbastanza in guardia. Forse oggidi noi abbiamo agli occhi nostri aggrandito questo difetto per

iscusare una vergognosa poltroneria, e cadianio perciò in una imperdonabile trascuraggine; ma i nostri antenati sacrificarono talvolta e troppo all'idolo della rettorica, preferendo la rotondità alla forza, la grazia all' efficacia. Ora nella prosa del Caro, anche dove raccoglie con infinite cure tutte le squisitezze della nostra lingua, parmi di trovare una scioltezza e rapidità di modi singolare; e ciò deve essere in lui derivato non tanto da virtù di animo forte (che non credo), quanto da necessità di ufficio. I negozii amano un fare spiccio, e molte lungaggini nello scrivere non si generano che di ozio. Chi ha molto a lavorare non ispreca il tempo; e i popoli cianciano di più, quanto meno sono operosi. Se paragonate le lettere familiari, cioè scritte in nome proprio, e quelle in nome dei principi padroni suoi, vi troverete in tutte una eguale purezza di lingua, ma in queste maggiore rapidità. Scrivendo le prime il letterato pensava alle scuole; nelle altre la cultura letteraria e l'amoroso studio della lingua non erano che buoni aiuti al Segretario.

Ma quali siano le differenze tra questi ed altri scrittori, quale il valore di tali doti, e d'altre molte che verrannovi trovate leggendo, una cosa parmi certissima, che cioè il Caro sarà sempre uno dei più tersi e squisiti prosatori che voi, o giovani, possiate prendere utilmente ad esemplari di bello scrivere.

e contint of

#### Storia dell'arte del tradurre

#### LEZIONE XLVII.

SOMMARIO. - Dell' arte del tradurre- - Vantaggi e necessità delle traduzioni. - Che l'arte del tradurre è cosa tutta moderna, e perchè. - Quali erano le lettere e le scienze presso i Greci e i Romani rispetto al popolo, - Alcune osservazioni sul teatro latino. --Che il tradurre diventò necessità fra i moderni. -- Indole nonolare del Cristianesimo. - Formazione delle nuove lingue e delle nuove letterature. - Bisogno di ricorrere ai fonti antichi - enperò di tradurre, '- Ancora dell' arte del tradurre, e dell' ufficio del traduttore.

Io scelsi Annibal Caro (secondochè vi dissi nella precedente lezione) siccome principe dei traduttori in Italia. Posso essermi apposto male nella scelta, e anzi voi troverete certamente chi sarà in questa bisogna di ben diversa opinione della mia, Cionondimeno questa diversità di sentenze non renderà meno vere le dottrine che sono per esporvi quest'oggi, nè meno spero dilettevole l'argomento che imprendiamo a svolgere brevemente.

E per entrare senza più in materia, quantunque il tradurre sia cosa in letteratura, per così esprimermi, di seconda mano, e venga tenuto come un umile lavoro confacente solo agli ingegni o meno prestanti o meno originali; tuttavolta io mi avviso che sia di tale

importanza, e possa fornir materia a tali considerazioni, che sono degnissime degli studii vostri. Se guardate allo stretto senso del vocabolo, o per meglio dire al senso in cui da molti fu preso, il tradurre ha infatti qualche cosa di meccanico e di servile; ma se ponete a confronto per esempio diverse traduzioni di un medesimo autore, non durerete falica ad accorgervi quanto debba reputarsi ingiusto e fallace questo concetto, principalmente ove trattisi di opere d'arte. Tradurre nel significato più ovvio corrisponde a trasportare i pensamenti d'uno scrittore da una ad altra lingua. Ma siccome egli è certo che la forma in cui sono esposti, l'armonia che dipende dal collocamento delle parole può renderli più o meno efficaci, così ne avviene eziandio che una traduzione potrà essere grammaticalmente fedele, e tuttavia svisare grossamente un autore, Quindi meglio varrebbe il dire, che tradurre significa trasportare l'opera d'uno scrittore da questa a quella lingua, conservandone per quanto è possibile le bellezze, e la nativa fisonomia. Ciò rallarga, nobilitandolo, l'ufficio del traduttore; e corrisponde nel medesimo tempo assai meglio al vero concetto della parola. In questo caso il tradurre somiglia in parte, ma sembrami in verità più difficile, all'arte del copiare nella pittura e nella scultura. Dissi in parte solamente, imperocchè se in amendue le maniere trattasi d'arte, il modo o i mezzi non poco sono diversi. Il pittore e lo statuario adoperano i medesimi colori, lo stesso marmo e creta; mentre il traduttore è nella necessità di mutar parole, costruzioni e forme; l'uno riproduce più facilmente per via d'imitazione, l'altro partecipa di più all' opera creatrice dell'autore originale. Amendue però riusciranno e freddi e scoloriti, e nella fedeltà istessa infedelissimi, ove non sappiano trasfondere sulle tele,

sui marmi e sulla carta almeno una porzione di quella vita, che non istà nei colori, nei marmi, nella parola, ma nell'espressione dell'insieme dell'opera. Uno statuario per aiuto di punti e di misure potrà esattamente ricopiare le linee del Lacoonte, senza trasfondere nella sua copia la sublimità del dolore, che spira dalla statua greca; siscome Clemente Bondi o il Padre Ambrosi potranno fedelmente tradurre in altretanti italiani i versi latini del secondo libro dell' Eneide, e distruggere intanto quella musica sovrana che li governa.

Ma intorno a questo, e a più riprese, ci rifaremo di sotto; per ora bastimi lo averne anche solo toccato, per farvi accorti dell'importanza del nostro tema nella storia dell'arte. Del rimanente non v'ha dubbio, che mercè le traduzioni ampliasi il patrimonio della scienza e delle lettere; che le ricchezze sfruttate da pochi, diventano, per così dire, universali; che si educa pucini, diventano, per così dire, universini; che si educa il gusto dei popoli, e si agevola quell'idea di civiltà generale a cui l'umana famiglia adopera faticosamente di approssimarsi. Egli è ben vero che sifatti vantaggi non sono senza la mistura di alcun male; e che per esempio l'agevolezza dello acquistare in qualche parte danneggia la profondità degli studii; è verissimo poi che nelle versioni, comprese anche le migliori, avvi sempre alcuna alterazione a danno dell'originale; ma siccome le imitazioni non escludono, anzi debbono accrescere il desiderio degli originali, così noi possiamo anche francamente asserire che i vantaggi sono a ogni aucujo rrancamente asserire cine i vantaggi sono a ogni modo superiori ai danni che ne possano in ogni caso deri-vare. Solamente chi fu a Roma può essersi deliziato nella vista della Trasfigurazione di Raffaello; può avere stu-diata la bellezza divina di quelli aspetti rappresentati sulla tela; può essersi rallegrato nell'eterea · luce.

uscente dalla persona del Redentore; ma il bulino di Morghen rese popolare quel quadro; ed è un guadagno ed un gran bene pel gusto universale, comecchè il bulino non valga a riprodurre il sovrano magisterio dei colori. Mercè l'arte del tradurre noi siamo contemporanci di Omero e di Virgilio, i due grandi epici della civiltà antica, come di Dante, di Milton e di Klopstock, gli epici della nuova; noi possiamo assistere alla rappresentazione dell'Edipo di Sofocle, del Prometeo di Eschilo, del Re Lear di Shakspeare, e della Maria Stuarda di Schiller. Ma se da una parte le traduzioni aiutano i progressi del gusto e della civiltà, dall'altra è verissimo che quanto più si distendono i confini della civiltà medesima, tanto più diventano indispensabili le traduzioni; quanto la sete del sapere si fa universale, tanto cresce in proporzione il bisogno di rendere la scienza e le lettere accessibili a tutti.

Questo fatto sembrami che meriti di essere accuratamente spiegato, siccome quello che può addimostrarvi, non essere il nostro tema solamente ristretto nel campo dell'arte, si bene avere molte attinenze colla storia della umana cività.

E, per non dilungarmi di troppo, io non so, giovani prestanti, se abbiate mai posto mente a ciò, che l'arte del tradurre è cosa tutta dei tempi nostri; e che gli antichi se imitavano, rado è che traducessero. La ragione di questo fatto e di questa diferenza non che essere casuale, prende la sua origine di alto, e propriamente nel diverso organamento delle antiche repubbliche, tanto rispetto ai rapporti loro coi popoli stranieri, quanto agli interni ordinamenti da cui erano governate. I rapporti fra popolo e popolo o internazionali presso gli antichi erano pochi, incerti

e spesso anche insidiosi. Le conquiste che sono sempre, e massimamente allora erano opera della forza, e duravano solamente in grazia della forza; imperocchè la conquista non assimilava, ma incatenava, e i confini del paese conquistatore rimanevano, per così dire, sempre i medesimi, senza che per tempo si spegnessero le distinzioni tra vincitori e vinti, tra forti e deboli, tra oppressori ed oppressi. Chi era nato al di là di quei certi confini non meritava che il nome di straniero e di barbaro. Ciò è tanto vero, e così fortemente teneva ai fondamenti degli ordini sociali, che (per non risalire a più remota antichità) i Romani sostennero guerre sanguinose e micidiali prima di risolversi a dare alle varie provincie d'Italia il diritto di cittadinanza; e che allorquando più tardi si allargarono sotto l'impero, e finalmente si concessero a tutti i medesimi diritti, si può dire che Roma si avvicinasse alla sua decadenza.

Con proporzioni minori si avevano nell'interno le medesime distinzioni. Nei rapporti internazionali consocevansi vincitori e vinti, nazionali o barbari; nei cittadini, padroni e schiavi, nobili e plebe. Dov' era chi pensasse al popolo, se non ne avesse bisogno per farsene scala a salire agli inori, alle dignità, al maneggio della cosa pubblica? Di qui una distinzione, segnata da un abisso profondo, di libertà senza limità e di servità senza diritti, di lusso e di povertà, di sapere e d'ignoranza. Se uno dei grandi per sua speciale compiacenza, o per sue mire ambiziose degnavasi di volgere lo sguardo alle plebi, egli poteva ben rallegrarle collo spettacolo delle arti belle, colle sceniche rappresentazioni; ma niuno pensò mai che il sapere istesso potesse diffondersi negli ordini inferiori, e riuscir loro di qualche giovamento. Se un pezzente,

girando la macina come una bestia da soma, potéa meditare alcune commedie, che si chiamarono l'Aulu-luria, i Captivi, il Pseudolus, e così via; quel pezzente poteva all'uopo essere rallegrato dal sorriso dei Numi terrestri, ma un esempio di questa fatta non avrebbe mai potuto condurre a conseguenze generali.

Per chiarir meglio le dottrine che imprendiamo a svolgere con un esempio, ponete mente a Greci. Essi erano volti alla civiltà dell'Oriente, e facevano ogni opera di raccogliere quei lampi di luce, co' quali poi giocondare la prima loro giovinezza. Molti, e specialmente i filosofi, sentirono tanto bene questa loro derivazione, che non si peritarono di sfidare le fatiche di lunghi e pericolosi viaggi, per interrogare ora i sacerdoti dell'Egitto, ora i custodi del fuoco sacro, ora i cultori della scienza occulta; per istudiare sul luogo i frammenti delle vetuste civiltà del mondo, cercando in questo modo principii dottrinali e poetiche ispirazioni. Ma cosiffatti tesori tanto faticosamente acquistati, se passavano di mano in mano, di scuola in scuola, ciò non avveniva mai senza una certa gelosia, e di chi dava, e di chi riceveva. Era scienza occulta, scienza jeratica, avvolta in formole misteriose, erano gli aurei pomi delle Esperidi, custoditi dal Dragone, erano responsi sibillini, i quali potevano interpretarsi dagli iniziati, e nulla più. Quindi non nasceva, nè potea nascere, direi, neppure il pensiero di tradurre, ciò che non era dato pel volgo, e questa sarebbe in ogni caso stata una fatica inutile, per non dire o ridicola o profana. La scienza cantava col poeta: Odi profanum vulgus, et arceo, Perlaqualcosa i dotti si contentavano di citare oscuramente questa e quella fonte, aspettandosi gloria tanto maggiore, quanto più profonda fosse la notte che erasi dovuto vincere. A

misura che i moderni, superando le distanze di tanti secoli, si addentrarono nelle vetuste dottrine dell'Oriente, scopersero sempre più manifesta la derivazione orientale della sapienza greca; ma quanto ai Greci non ci lasciarono che incerte ed oscure indicazioni, cenni fuggevoli, notizie date a metà, e non sempre fedelmente.

La verità di queste osservazioni vi parrà ognora più manifesta se dai Greci discendete ai Romani. Nessun popolo quanto questi ultimi avrebbe dovuto dare maggior numero di traduzioni; imperocchè, a volerne maggior numero di traduzioni; imperocene, a voierne fare giusto gindizio, la letteratura latina non e che una splendida traduzione della greca. Gionondimeno, se togliete pochi esempi, i Latini non ci lasciarono tra-duzioni dal greco. In quei primi tempi, quando Livio Andronico, Ennio, e gli altri suoi contemporanei, senza cercare l'addentellato delle tradizioni e della cultura antica, che essi non conoscevano, portarono in Roma il gusto greco; o per usare la frase di Orazio, quando il popolo vinto soggiogò alla sua volta il selvaggio vin-citore, allora solo fu il caso di qualche traduzione; allora Livio Andronico voltava in versi saturnii l'Odisea, e il mimografo Cn. Mazio l'Iliade in giambi. Ma quando il gusto greco una volta prevalse, e quella letteratura fu riprodotta in Roma quasi per intiero; nessuno allora sognò di rifare quelle versioni cadute in dimenticanza, o non furono più interrogate che dai filologi come curiosità grammaticali. Che se taluno si pose a voltare letteralmente uno dei Classici antichi, nol fece che per esercizio nel maneggio della propria lingua, e per istudio della greca, non per attendere ad un'opera da pubblicarsi. Non poteva essere diversamente. Appunto perchè l'arte romana era una derivazione tanto della greca, qualunque studioso non

potea fare a meno di addentrarsi nella profonda conoscenza di quella, e una traduzione diventava un lavoro superfluo, da non giovare ad alcuno. Gli studiosi sapevano la lingua greca, e naturalmente preferivano di abbeverarsi alle sorgenti; e popolo non v'era per far suo pro dei volgarizzamenti. Per la qual-cosa Virgilio poteva, anzi era lodevole invocando nelle poesie pastorali le Muse Stetitane, raccogiendo nelle Georgiche quanto i Greci aveano detto intorno alla coltura dei campi da Esiodo in poi, compendiando nella sola Eneide i due poemi omerici; ma non potea venirgli in capo di tradurre.

La sola eccezione che doveva farsi, ed ebbe luogo, si fu per la poesia drammatica. Il teatro è di sua natura eminentemente democratico, e più l'antico del nostro; conciossiachè fra gli antichi una rappresentazione teatrale fosse uno spettacolo fornito dal pubblico o anche suggerito dalla religione, dove il popolo era invitato senza ispesa, e sovente accarezzato da adulazioni. Ora siccome al popolo era sconosciuta la lingua greca; così erano nocessarie le traduzioni. Nè a caso vi parlo di necessità, essendo che il teatro romano non giungesse mai ad avere l'importanza nazionale che presso al Grect; e perciò riuscisse più commodo il riprodurre gli antichi drammi di quello che crearne dei nuovi. Non osserei affermario troppo risolutamente: ma nel

Non osere altermano troppo risolutamente; ma nei dispregio del teatro, parmi che sia una delle più grandi ragioni della sua povertà. Presso i Greci gli spettacoli teatrali era una spezie di religione; ma in Roma lo scrivere per gl'istrioni dovea parere una occupazione mien nobile, siecome lo invocare e attendere un applauso dal volgo, era troppo umile cosa per una letteratura eminentemente aristocratica. Quindi può intendersi di leggieri, perchè i cultissimi Scipioni aiutas-

sero forse Terenzio nella composizione delle sue commedie, mentre sarebbersi guardati dal rappresentarne alcuna in nome proprio. Dedicarsi esclusivamente alle lettere dovea parere un segno di decadenza. Per la medesima ragione sembrami anche di comprendere perchè tanto i comici quanto i tragici non seegliessero in Roma di preferenza argomenti nazionali e patriottici. Da una parte la imitazione era più facile, traducendo senza più, e dall'altra non correvasi a pericolo di offendere le ambizioni patrizie, e le albagie del paese, più tardi poi quando le lettere tennero più del campo, e furono in grande onore, allora l'occupazione dello serivere pel teatro non fu lasciata pur quasi sempre solo agli schiavi e ai liberti, e secondo la frase espressiva di Orazio si osarono abbandonare le orme greche, e porre in iscena domestici fatti.

Messa così in chiaro questa verità, che, spero, non sia per sembrarvi una sottigliezza o un sogno della mia mente; piacciavi, o giovani egregi, di tenermi dietro ancora per un poco, e per la ragione opposta ci verrà fatto di trovare fra i moderni la necessità del tradurre.

A misura che gli elementi fondamentali degli ordini della società si cangiavano, era eziandio indispensabile che si correggessero molti pregiudizii e molti errori, che si riparasse ad antiche ingiustizie; e rovinassero perciò non poche istituzioni che di quelli si puntellavano. Mentre il principio dell'amore era sostitutio a quello della forza, l'alleanza alla conquista violenta, l'e guaglianza alla schiavitti; neppure le scienze, o le lettere potevano più essere il patrimonio e il privilegio di un ordine solo di cittadini. La scienza in Oriente velasi nel mistero delle caste sacerdotali, si rende malagevole col. linguaggio dei geroglifici, è dispensata oscu-

Cereseto. Vol. III.

ramente siccome una immediata inspirazione della Divinità; in Grecia diventa più popolare, ma non cessa però di essere esclusiva; in Roma non è che un oggetto di lusso, e così poco nota che la plebe attribuisce a' suoi accrescimenti la decadenza del valore militare e della forza. Nelle società moderne al contrario non che avvolgersi dentro alle ombre del mistero, fa ogni opera per volgarizzarsi, il che sembrami espresso a maraviglia da quella formola del Vangelo: La verità sia annunziata nelle piazze e sopra i tetti. La predicazione della buona novella è infatti una predicazione eminentemente democratica, la quale incomincia dalle capanne, dalle officine, e sale via via fino tra gli splendori delle reggie e le superbie delle accademie, I libri sacri non che essere un possedimento esclusivo dei sacerdoti gelosamente nascoso, sono posti a mano dei nuovi adepti, sono spiegati nel linguaggio del volgo, sono tradotti nella lingua della Grecia, del Lazio, e più tardi nei barbari dialetti dei Goti e dei Vandali, che vengono ad abbattere con Roma pagana gli antichi ordinamenti.

A questa prima epoca di conflitto fra l'antico e il nuovo, in cui arreste detto che fosse per rinnovaria la primitiva confusione del caos, succedette una età barbara, senza arti, senza scienza, senza lingua, senza coltura. Le armonie della Grecia, e quelle stesse di Roma, che erano ben più recenti, si andavano mano a mano spegnendo tra gl'inconditi suoni di lingue sconosciute, e intanto già incominciavansi a balbettarne delle nuove, che non erano più nè quella dei Romani, nè quelle dei barbari. Allora anche in Italia (che pur era e doveva essere l'ultima in Europa a perdere utto l'antico valore) pareva che non fosse evitabile una compiuta barbarie; e certo se fossero in Roma

risorti Cicerone e Virgilio, avrebbero a fatica riconosciuta la patria loro, e sarebbero appena riusciti a farsi intendere; tanto che non è a far maraviglia che si cancellasse anche la memoria dell'antica civiltà e sapienza. Per buona ventura il male se era grande non era infatti, siccome pareva in quell'universale scombuiamento, irrimediabile; e i germi d'una nuova grandezza fecondavansi in silenzio, apparecchiando gli splendori della civiltà moderna.

E per fermo appena che un poco di luce si fu messa tra quelle tenebre, e i popoli rifatti colla speranza d'un nuovo giorno si ridestarono, avvidersi con maraviglia, e non sapendo quasi, direi, nè il come, nè lo imperchè, di essere mutati d'abiti, di costumi, di lingue. Allora in quella prima giocondezza d'una seconda creazione (se mi consentite questa immagine) fecersi a salutare il riso dell'alba colle canzoni dei Trovatori. colle coble dei Ministrelli; a rallegrare i giovani convegni colle gaie narrazioni dei romanzi di cavalleria e di amore: ad alimentare la pietà dei popoli colle rappresentazioni dei Misteri devoti, col racconto delle sacre leggende, cogli Atti dei martiri, colle poetiche fantasie dei Vangeli apocrifi; a compungere quei rozzi ma affettuosi cuori coi sermoni volgari; insomma tentossi di creare una nuova letteratura, di rifare coi vergini elementi la poesia e la eloquenza, siccome erasi già rifatta la filosofia. Senonchè per quanto fossero languide le memorie del passato, vennesi presto in chiaro, come un assoluto divorzio dall'antico tornasse non solo pernicioso, ma ritardasse il pieno svolgimento delle arti e delle lettere rinascenti; e che sarebbe stoltizia il rinnegare le prime glorie, quantunque ogni cosa fosse cangiata. Non tutti i pregi della pagana civiltà potevansi convenire alla cristiana; ma la squisitezza delle forme, la elegauza del dettato, l'armonia magistrale delle parti, l'efficacia dei modi dovevano imitarsi e giovarsene all'uopo per abbellimento della materia nuova.

Ma in quella che da una parte volevasi che la luce risplendesse per tutti, dall'altra i mezzi crano piccioli, e quelli antichi monumenti letterarii che si veneravano per un rispetto tradizionale, erano scritti in una lingua divenuta inintelligibile. Il Medio Evo era tanto pieno ancora del nome di Virgilio, che Dante anche per questo, credo, che s'inducesse a sceglierlo siccome duce del viaggio allegorico; ma i suoi versi non erano più intesi che da pochi.

Di qui il bisogno e la moltiplicità delle traduzioni. Io so bene che più tardi gli studiosi vorranno saziarsi alle fonti schiette non solo del Lazio, ma della Grecia, a cui attinsero i medesimi Latini; cionondimeno le traduzioni rimarranno a ogni modo, si perchè molti anche potendo assaporar l'acque delle fonti, dovranno qualche poco aiutarsi con soccorsi esterni, tanta è la rivoluzione sopravvenuta; e sì perchè il tradurre diventerà un arte nuova, e le opere antiche mercè questo procedimento prenderanuo a poco a poco aspetto di monumenti nazionali. Quanto più si amplia il campo dell'azione, quanto più distendesi la sfera delle cognizioni, tanto più si fa necessaria la cooperazione di molti per raggiungere la meta. Nelle età prime un uomo solo concepisce e tenta l'enciclopedia. Ma quanto più l'intento si rallarga, come direbbe Dante, appena è se ci basta la vita intiera per una parte sola dello scibile. Plinio (ed appartiene a tempi civilissimi) abbraccia nell'opera sua tutta quanta la natura; mentre un moderno consumerà gli anni più operosi studiando una spezie sola d'insetti. Il tradurre diventava quindi una necessità: più tardi diventò un arte, quando si vide che ad aver contezza di un autore, non potendolo gustare nell'originale, non bastava riprodurne i pensieri, ma la bellezza delle forme.

ma la bellezza delle forme.

Considerata sotto quest'ultimo aspetto l'opera del traduttore si nobilita, come accennai nel principio della lezione, ed egli anzi che essere incatenato al suo autore, partecipa con lui alle gioie della creazione. Trattandosì massimamente di cose letterarie (come è qui il caso nostro) il traduttore deve essere artista, deve sentire, e farsi piuttosto il compagno che il servo di colui del quale si fa l'interprete. L'autore parmi che sia agli occhi del traduttore, ciò che a quelli dell'autore istesso il tipo ideale della sua opera. Un trattato di scienze, una formola matematica io dovrò riprodurla con una scrupolosa esattezza; ma un opera d'arte con una libera fedeltà. Cangiate una parola ad una formola di Euclide, e forse guasterele; ma traducendo verbo a verbo una scena d'Omero po-trete riuscire ad una scandalosa parodia. Se non fosse trete russere ad una scandaiosa parodia. Se non rosse così non si avrebbe che una stregua per misurare i traduttori, ne vi sarebbe tra loro distinzione di sorta. Se non fosse così, sarebbe vera quella eresia artistica, che le migliori traduzioni d'un poeta sono quelle in prosa, come se l'armonia del verso, il ritmo e l'andamento del discorso non contribuissero per nulla alla fisonomia d'un antore. Per torre i ladri si vollero abolire le ricchezze, ed è un controsenso. Perchè un cattivo scultore non seppe riprodurre la semplice ele-ganza dell'Apollo, vorreste sostenere che sarà meglio d'ora in poi rappresentarcele chiuso nel mantello di Cimabne? Fortunatamente a dissipare tutti questi er-rori, a sostenere le ragioni del buon senso, abbiamo il lume della storia, la quale da una parte ei dimostra, che a riprodurre un opera d'arte vuolsi e il concetto e la forma, e dall'altra che un tale ufficio non che essere agevole, vorrebbe ragionevolmente venir commesso a nobilissime mani.

Tale è l'opinione che noi dobbiamo formarci del traduttore, e tale sembrami la storia dell'arte del tradurre. Ora le dottrine sparse ed illustrate per quanto era comportabile all'angustia delle nostre lezioni, possono riassumersi a questi principii generali: che gli antichi non traducevano, ma imitavano; che il tradurre è tutta cosa dei tempi moderni; e che di questo fatto noi dobbiamo cercare la principalissima cagione nella diversità delle condizioni politiche e letterarie, che differenziano l'antico dal moderno evo. Questo, o io m'inganno, è il vero punto di vista da cui vuolsi considerare l'opera di un traduttore. Non facciamo vane dispute di parole, perchè in Italia ne abbiamo fatto anche troppe. Se il tradurre non è che un lavoro nello stretto senso grammaticale, se non è che un meccanismo, non dobbiamo sprecare il nostro tempo a ragionarne. In questo caso il traduttore vuol essere appaiato al compositore tipografico, il quale pone in ordine i caratteri ad uno ad uno, per imprimerli poscia sulla carta, senz'altro obbligo fuor quello di leggere chiaro. Ma ciò sarà difficile a credersi, leggendo per esempio i versi del Caro, del Bentivoglio, del Marchetti, del Monti. Se l'arte non entra in questo lavoro, se l'individuo che attende ad esso non è che uno schiavo, il quale gira la macina, come avviene che i traduttori di ciascun secolo, e ogni traduttore abbia una fisonomia propria, una impronta speciale? Ponete Virgilio a mano d'un Frate da Pisa nel Trecento, di Annibal Caro nel Cinquecento, del Beverini nel Seicento, del Bondi nel Settecento; affidate l'Iliade al grammatico Valla, al purista Salvini, all'audace ab. Cesarotti, al poeta Monti, e voi vedrete ciò che possa l'arte; e mi saprete dire perchè, pur conoscendo a perfezione il latino e il greco e le lingue moderne, voi possiate piacervi leggendo i ragionamenti di Ulisse, le battaglie di Achille e di Ettore, la morte di Priamo e di Didone, e gli amori di Adamo e d'Eva nella favella musicale di Dante e di Petrarca.

## Segue dell'arte del tradurre

## LEZIONE XLVIII.

SOMMARIO. — Introduzione. — Perché nel Trecento si traducessa tanto, e quale sia la fisonomia di quelle traduzioni. — Versioni dei Classici — dei Padri — e dei libri ascotici. — Maniere di studiara quelle antiche versioni. — Il Quattrocento erndito dà le versioni grammaticali. — Carattere di questo secolo. — Traduzioni classiche del Cinqueceuto — e loro bellezze. — Toccasi particolarmente del Caro e dell' Anguilfara. — Conchisionie di questa lezione.

Spero che voi, o giovani egregi, non mi avrete per la precedente lezione accusato di tenermi troppo sulle generali, giacchè oramai per esperienza potete avere provato che le teoriche agevolano mirabilmente il cammino quando vogliasi poi discendere alle applicazioni, accertandosi cogli esempi della verità dei principii; e e che la maggior parte dei fatti letterarii non si spiegano altrimenti che mettendoli a confronto colla storia politica. Nè questa volta siamo per ricavare minor frutto dal nostro metodo; che anzi ne otterremo per avventura uno maggiore, in quanto appunto l'arte del tradurre fu da noi considerata in una maniera più alta di quello non sogliasi comunemente nelle istorie letterarie. Innanzi a tutto adunque pregovi di richiamare alla mente siccome noi trovassimo, che quest'arte essendo cosa tutta dei moderni, dovesse attribuirsi parte alla mutazione dei principii e degli ordinamenti sociali, e parte alla necessità. Di questo noi abbiamo una bella prova nella primissima età delle nostre lettere, della quale, fatta una proporzione, può dirsi che niuna mai traducesse di più, in quella che nessuna fu insieme più originale. È un apparente contraddizione che può essere col lume della storia, e con tutta facilità chiarita e conciliata.

La notte lunga e procellosa che aveva preceduto l'au rora del Trecento, pareva che avesse anche interrotta la tradizione letteraria, e che minacciasse di separare per sempre l'antica dalla presente età. Quei popoli nuovi e ringiovaniti dal vergine alito del Cristianesimo. destaronsi, per così esprimermi, cantando nel lor nativo linguaggio; e i poeti, come sempre, furono i primi anche ora a rallegrare la giovinezza della sorgente generazione. Scorrendo quelle canzoni, recitando le sirvente dei trovatori, i versi dei ministrelli rarissimo avverrà. anzi non troverete forse mai reminiscenze antiche, cenni che vi significhino in qualche modo lo studio dei Clasici. Che cosa sapevano questi uomini nuovi dei popoli che jeri li avevano preceduti nel cammino della vita? I fanciulli non pensano che a sè medesimi e al presente. Tuttavia siccome questo esaltamento, questa esultanza della vita cede presto il luogo alla riflessione, così era naturale che si rivolgessero alla fine anche indietro, e cercassero chi aveva loro apparecchiata la via, e che cosa avessero fatto gli uomini del tempo andato. Da una tale conoscenza, ancorchè inesatta, doveva originarsi un sentimento non dolce della propria povertà, e un desiderio tanto più vivo di raccogliere quanto più venisse fatto dell'antico patrimonio, e il bisogno di vol-tare almeno nella nuova lingua quel tanto che era rimasto intatto, giacchè i successori dei Latini crane

No. of Lot

mutati così che non intendevano più quella di Cicerone e di Virgilio. Allora nel silenzio dei monasteri l'unico luogo dove si conservasse appena una scintilla del fuoco sacro, voi avreste veduto qualche povero monaco consumare gli occhi sui vecchi papiri, svolgere i libri polverosi e dimenticati delle biblioteche, per disseppellire quei preziosi tesori dell'antica sapienza, e renderli intelligibili, traducendoli nella giovine lingua del si. Allora voi avreste veduto un fraticello, il quale avea pianto poco prima sulle pietose elegie di S. Pier Damiano, che si era stancato interrogando le dottrine del Maestro delle Sentenze, svolgere con egual cura le gaie e libere fantasie dei poeti latini, volgarizzare gli amori di Enea e di Didone, raccogliere gli Ammaestramenti degli antichi, o cercare gli alti dettami della politica nei libri di Sallustio e nei trattati di Seneca. Egli è ben facile a vedersi che niun d'essi era guidato nè da un sistema preconcetto, ne da un ordine fisso. Seneca o Sallustio. Cicerone o Virgilio, Livio o Nasone era tuttuno, purchè si trattasse d'una parte qualunque del vecchio patrimonio. Chi fra noi si avvisasse di porsi all'opera d'una traduzione farebbe prova di cercare un autore omogeneo; ma tra quei nostri primi scrittori ogni scelta pareva inutile, dacchè non si adoperavano per impulso di vanità, ma per un sentimento di conservare l'arte autica. Ciò è tanto vero che le più volte voi ignorate il nonie del volgarizzatore, o siete costretto a indovinarlo per congetture non sempre probabili. Quel libretto degli Ammaestramenti degli antichi testè nominato, e tanto prezioso in fatto di lingua, sembrami che ritragga eziandio benissimo l'indole del tempo, e l'intendimento di questi molteplici lavori. Raccoglier le dottrine classiche siccome puntello alle nuove; acerescere il tesoro comune, salvando le reliquie della veneranda antichità: ecco lutto. Quindi non facciavi maraviglia se vi avvenga di trovare Seneca e Cicerone a fianco dei Proverbi, dell'Ecclesiastico, di S. Paolo; Livio e Sallustio in compagnia di Mosè e dei Vangelisti.

Ma una sorgente anche più ricca di traduzioni scaluriva dallo zelo della religione, che in quelli uonini
rea vivissimo. Studiarsi di salvare le reliquie dell'antichità, e volgarizzare le opere classiche, scritte per
lettera motto sottlimente, giusta l'espressione di Fra
Barlolommeo, sicchè gli uomini volgari ne possano
trarre utilità ed avere diletto, era cosa in tutto naturalissima in genti date alle meditazioni ed alla solitudine dei chiostri. Ma propagare la verità, diffondere
il lume della fede, difendere le ragioni della morale,
era un debito della coscienza, e un suggerimento del
cuore amante del bene. Quindi le molteplici versioni
dei libri sacri, e quelle numerosissime dei trattati diversi dei SS. Padri più acconci ai bisogui del tempo,
e più consentanei alle opinioni ed al gusto universale.

Nelle età in cui le passioni caldeggiano di più, e la sorrabbondanza della vita si manifesta nel bisogno del-Poperare, è agevole a vedersi perche si ami il maraviglioso tanto negli ordini della vita operativa, che intellettuale. Cosiffatta osservazione valga a spiegarvi perchè allora sopra ogni altra maniera di scritture si preferissero le narrazioni dei prodigi della Chiesa primitiva, e le sublimi aspirazioni degli ascetici. Le quali due maniere mi sembrano bene rappresentate nelle Vite dei Padri del Cavalca, e nelle traduzioni dello opere di S. Gregorio Magno. Quelle soddisfanno al bisogno del maraviglioso, queste alla ricchezza degli affetti religiosi; le une sono come incitamento ad ope-

rare, le altre valgono a diminuire o a consolare i travagli della vita. Sonovi autori prediletti per ogni secolo, e questa elezione non è, come vi accennai, senza una ragione che rampolla dai gnsti e dai bisogni di ciascuno di essi. Il Trecento per esempio preferì a tutti i Padri S. Bernardo, e prima di lui ancora S. Gregorio, siccome tra i filosofi le opere di Aristotile, che erano, direi, la Bibbia delle scuole, e il trattato di Boezio. L'ascetismo infuocato di S. Bernardo, le argute osservazioni di S. Gregorio; e la difesa della Provvidenza di Boezio si affacevano maravigliosamente a quei tempi nei quali era comune il vedere gli uomini più operosi chiudere una vita inquieta e torbida, nella mesta tranquillità dei cenobii; e la frequenza delle rivoluzioni non attese, rendeva più necessario del solito il cercarne le ragioni negli ordini soprannaturali.

Cosiffatte considerazioni che dai meno avveduti potrebbero essere tenute men confacenti al nostro tema, ci aprono in quella vece il cammino a spiegare il carattere ed il valore relativo dei trecentisti nell'arte del tradurre.

Quei monaci educati a una vita, e nudriti di dottrine tanto diverso non poteano sentire in tutta la sona forza e bellezza l'antiebità. Parmi già gran cosa che la riverissero, e che confessassero la perfezione artistica di quelli scrittori. Si menò gran rumore di alcuni atti, e d'un passo di S. Gregorio, nel quale par che egli dica, non avere ta parola di Dio bisogno di essere espressa in punta di grammatica; si gridò al barbaro da molti con mata fede, dai più senza chiedere mai chi fossero i contemporanei di S. Gregorio, senza ricordarsi chi egli era pure il più elegante scrittore dell'età sua, mentre parlava in dis-

pregio della grammatica e delle sottigliezze dei retori. È cosa ingiusta il chiedere agli uomini più di quello che ragionevolmente possono dare, e il misurarli tutti ad una stregua. Perlaqualcosa voi dovete nelle ver-sioni dei Classici, quali ci furono lasciate dai trecentisti, cercare piuttosto l'impronta del traduttore, che la originale fisonomia dell'autore tradotto. La fiera concisione di Sallustio, la magniloquenza di Livio, le caste armonie di Virgilio, la pieghevolezza e la libertà di Ovidio, non sono da quelli espresse bene, perchè penso che non fossero ben sentite. Gli storici antichi, passando per le mani loro, prendono l'apparenza e la bonarietà dei Cronisti; l'Eucide e le Metamorfosi somigliano ai romanzi di cavalleria, elle favoleggiate leg-gende di Carlomagno. È il colorito che piace di più, e più omogeneo a quell'epoca, quantunque sia per avventura meu confacente a ritrarre nella unova lingua le opere antiche. Ma è ragionevole che a Fra Bartolomeo da S. Concordio (1), il quale sopra ciò pregato si brigherà di recare al volgare il Catilinario e il Giugurtino, e a Vittorio Alfieri, che si propone di ottenere concisione e nerbo nello scrivere, imitando il far di Sallustio, voi non chiediate la stessa cosa. Nel primo cercherete il candore della lingua, nel secondo l'orma vera dello storico di Roma; nel frate piaceravvi una certa semplicità, direi, giovanile, nel tragico la fierezza sallustiana. Al trecentista che recò in volgare le Metamorfosi d'Ovidio addomandate la freschezza della narrazione, la grazia dei modi, la schiettezza delle parole; nia in Giovan Andrea Del-l'Anguillara vorrete ritrovare quell'abbondanza, che minaccia talvolta quasi di essere viziosa, mentre è virtù in lui, quella scioltezza e popolarità della narrazione

<sup>(1)</sup> Vol. 254 Biblioteca scelta. Silvestri.

d'Ovidio, che darebbero nel volgare, o si tramuterebbero in vera licenza, quando egli avesse meno d'ingegno e di buon gusto. Cionondimanco per forza di cosiffatti confronti, vi apparirà non di rado che quella semplicità dei trecentisti riesce ad una efficacia straordinaria; spessissimo verrannovi trovati unodi potenti per espressione e inarrivabili per armonia. Senza volerlo, senza accorgersene non sarà unaraviglia che essi tocchino alcuna fiata il sublime, e saranno però studiati sempre con frutto grande; sebbene una frase, un nuodo, una costruzione non siano quelle che possano dare il colorito ad un opera.

Se piacciavi poi di gustare in tutta la sua pienezza it fare di quella età, piuttosto che nelle versioni dei Classici, cercatelo in quelle della Bibbia, nelle versioni dei Morali, dei Dialoghi e delle Omelie di S. Gregorio (1), del-l'Imitazione di G. C. (2) e più di tutto nelle Vite di Fra Domenico Cavalca (3); insomma cercatelo, secondo che vi dissi più sopra, nei libri che rispondono meglio ai bisogni e alle inclinazioni di quella età. In tal caso, siccome fra l'opera e l'artefice, fra l'antore e il traduttore avvi un perfetto accordo, non può mancare nè la libera fedeltà, nè la verità e convenienza del colorire.

Per dare un pieno svolgimento a queste osservazioni resterebbemi ora da aggiungere alcune citazioni; e molte ne avrei in pronto, se non tenessi d'uscir dai termini del mio lavoro; e piuttosto che un compiuto trattato io non mi fossi proposto di segnarvi la via per istudiare con frutto e insieme con diletto. Consentitemi perciò di procedere innanzi, e anche più rapidamente nella mia rassegna istorica.

(1) Vol. 541 Biblioteca scelta.

<sup>(2)</sup> Vol. 21 Biblioteca latina trad. (3) Vol. 241 al 246 Biblioteca scelta.

Questo volgersi quasi instintivo del Trecento verso la classica antichità, questa reverenza religiosa verso i grandi scrittori, dopo il Petrarca e il Boccaccio. diventano ammirazione, entusiasmo e sto per dire fanatismo. L'autore del Canzoniere a Laura e del Decamerone, come già ci occorse di farne menzione altrove, sono anche i due più grandi iniziatori degli studii classici in Italia dopo il risorgimento, e avrebbero ben meritato delle lettere, anche non facendo parte di quel triumvirato stupendo, capitanato dal massimo Allighieri. Veglie e meditazioni prolungate. viaggi difficili, indagini tediose, gravi spese, lettere, preghiere, nulla risparmiarono i due grandi a rifare per quanto fosse possibile l'autico patrimonio, e risuscitare quella civiltà che la barbarie e la incuria di più secoli avevano distrutta. Allora non fu più il caso di recare nel volgar nostro quello che dei Classici antichi ci era rimasto, sì bene di rinvenire il perduto, di riempiere le lacune, confrontando i codici, ricopiando pazientemente i diversi manoscritti, sceverando il falso dal vero, il buono dal reo, rischiarando per via di chiose e di paragoni i passi più oscuri, studiando la religione, gli usi e i costumi, la geografa, contendendo di questioni non sempre amene di filologia.

La storia letteraria del Quattrocento potrebbe somigliarsi ad un campo di battaglie erudite, di contese grammaticali fatte di raro o quasi inai con gentilezza. Quelli uomini che sottilizzavano tutto di intorno a quei miracoli artistici di Grecia e di Roma, direste che da quel contatto dovessero ritrarne grazia e gentilezza; e in quella vece perdevano ogni fiore di cortesia, contendendo del bello con rozze parole, e scagliandosi l'un l'altro le più vituperose contumelle. L'invenzione della stampa, la venuta dei Greci, apersero un nuovo campo agli studii, ma non poterono addolcire l'indole degli studiosi. Il Quattrocento commentò, ma non tradusse; consumossi ragionando del secolo di Pericie e d'Augusto; ma non pensò che le produzioni leggiadre di quelle due epoche tanto splendide, potevano rendersi popolari senza perdere molto della loro grazia nativa nella lingua della Divina Conmedia, del Canzoniere, del Decamerone. Agli occhi di quei dotti sarebbe paruta una profanazione solo il pensarlo; perchè nella loro superba idolatria non sospettavano che la semplice versione di Sallustio, fatta da Fra Bartolomeo sarebbe sopravvissuta ai loro ponderosi commenti, alle loro traduzioni letterali dal greco in un latino non sempre armonioso.

Non crediate però che io miri a farvi disconoscere le dotte fatiche di quella età, e che non ricordi i preziosi frutti che si ricavarono da quelle traduzioni. Basterebbe il rammentare che il Platone del Marsilio Ficino è un opera tuttavia preziosa a di nostri, e che alle illustrazioni, alle critiche, alle solerzie dei grammatici del Quattrocento è dovuta la massima parte dello splendore, che rese tanto chiaro il secolo seguente. Si potrebbe dire però di quei dotti una cosa che sembrerebbe un paradosso, ed è vera, che cioè studiarono accanitamente (scusate il vocabolo), ma non sentirono l'antichità. Avvenne di quei filologi siccome di certe famiglie di mercanti operosi, le quali senza perdonare a fatiche, giunsero a raccogliere d'ogni maniera ricchezze, non per goderne essi medesimi, si bene per fare grandi i nipoli. Quelli affaccendati adunatori di letterarie dovizie giacquero per la massima parte senza molta gloria; ma i nepoti loro giovandosi dei tesori apparecchiati, empierono del loro



nome e della loro fama il secoto in cui vissero. Anzi il Cinquecento godette cosifattamente dell'eredità legatagli dagli antecessori, che spesso dimenticò di fare da sè, sognandosi di potere risuscitare l'età d'Augusto e di Periele. E per fermo un tale ritorno non sarebbesi mai potuto eredere tanto possibile, quanto in questo secolo, nel quale serivevasi e parlavasi latino, quasi come ai tempi d'Orazio e di Virgilio, disputavasi presso il Ruceltai della filusofia greca siecome negli orti d'Accademo; e tentavasi di dare aspetto e forma greca e latina, ossia pagana anche ai dogmi e al riti del Cristianesimo. Ora essendo così un tale studio passato in succo e in sangue, non è a stupire che il Cinquecento traducesse molto, e traducesse felicemente. Quel secolo pensava e sentiva come gli originali, che proponevasi di far conoscere. Il Trecento tradusse molto, na conservando sempre l'impronta propria e originale; il Cinquecento può dirsi che traducesse quasi sempre, anche allora che seriveva di proprio.

Una bella prova di ciò che vi dico; sembrami di vederla in quella dote singolare delle versioni del Cinquecento, le quali sono fatte con tanta libertà e franchezza, che, leggendole, siete ognora tentato di credere d'avere innanzi agli ocelii gli originali. Prendete il Tito Livio di lacopo Nardi, il Tacito di Bernardo Davanzati, il romanzo del Longo volgarizzato da Annibal Caro, e voi potete andare da un capo all'altro di questi libri senza pensare mai che i due storici latini e il romanziero greco abbiano scritto in altra lingua. Leggete'i versi del Caro e dell'Angitillara, e voi direte che l'autore dell'Eneide e quello delle Metamorfosi non sarebbersi per avventura espressi diversamente, scrivendo uel nostro volgare. Ciò che vi dico di questi volgarizalizatori, che debbono, a mio avviso; tenersi come i prince Gereste, Vol. III.

cipi, puossi con egual diritto applicare al Machiavelli nell'Andria di Terenzio, al Firenzuola nell'imitazione dell'Asino d'oro, al Segni, al Bonfadio, al Varchi, all'Adriani, al Castelvetro, e insomma a quanti posero allora mano in traduzioni. Scorrendo le pagine del Catilinario e del Gingurtino di Fra Bartolomeo voi scoprite ad ogni momento la presenza del monaco a fianco dell'antico istorico latino, ma ben di leggieri vi occorrerà di confondere insieme per esempio l'onesto lacopo Nardi e Livio; Benedetto Varelii e Boezio, Annibal Caro e Longo Sofista. Un traduttore non potrebbe desiderare un trionfo più compinto. E che io non esageri, parmi che risulti dalle stesse critiche mosse contra di loro a più riprese, e massime contra il Davanzati, per avere adoperate alcune frasi o men nobili o sconvenienti, alcuni riboboli non degni della gravità del suo originale. A conti fatti non credo che questi nei siano molti; e pure quei medesimi anacronismi, che nei traduttori del Trecento ci fanno appena sorridere, se pur non ci piacciono come segno d'ingenua semplicità, c'indispettiscono in quelli del Cinquecento; imperocchè nell'opera dei primi non cerchiamo se non le ricchezze del nostro volgare, ma da quella dei secondi noi addimandiamo il ritratto fedele degli antichi e venerandi esemplari.

I pedanti dei secoli posteriori che al vocabolo fedellà diedero un significato a modo loro, cioè tutto grammaticale, gretto ed arido, abusarono le più volte dell'arte critica, istituendo una specie di notomia poetica, e posta per esempio di fronte la lesta coronata di Virgilio a quella del Commendatore Annibal Caro, sentenziarono: Vedete, quelle linea non sono eguali; mancano alcune pennellate, quelle rughe sono meno profonde, e così via. Talvolta presero i versi d'Ovidio,



e staccandoli ad uno ad uno, vollero poi appaiarli con quelli dell'Anguillara, stillandosi quindi il cervello, per cercarne le differenze, e dar così prova di sottigliezza rettorica. Sulla fede di questi maestri adunque ora il Dolce, ora il Beverini, ora Bondi, ora Ambrosi ritentarono quelle versioni. Tacito e Tito Livio trovarono nuovi volgarizzatori nel Mabil, nel Vaferiani e in più altri. In queste nuove traduzioni più o meno pregevoli furono evitati per esempio i riboboli del Davanzati, le negligenze e le lungaggini del Nardi. Nelle Metamorfosi tradotte non fu più il caso di cadere nelle infedeltà dell'Anguillara, nei giuochi di parole del Caro, il quale secondo la sentenza dell'Algarotti. soffiò

Del severo Maron freddi concetti.

Senonchè ad onta di tutti questi riguardi, non si giunse mai a spodestare nè il Nardi, nè il Davanzati, nè il Caro, nè l'Anguillara; e la comune dei lettori colla scorta del buon senso riusci a rispondere alle freddure grammaticali, continuando a leggere quei volgarizzatori del Cinquecento, i quali tradussero più liberamente, na sentirono meglio d'ogni altro gli antichi. In opere di lunga lena, che monta una parola, una frase, un passo intiero? Supponendo pure che l'Algarotti, il quale serisse di molte e pretenziose lettere sull'Eneide del Caro, abbia sempre ragione nei suoi appunti, non dovreste inferirne se non che il seguente dettato: Che ri può essere un opera con cento difetti, e piacervi; ed una che vi annoierà senza averne alcuno.

Una critica grave da muoversi e contro l'Anguillara, e contra il Caro, siccome a molti dei Cinquecentisti, si è d'avere spesso minor rispetto ai costumi

and the

di quello che ne avessero gli antichi pagani, di non aver sentite alcune parti più squisite del Classico che traducevano. Ma di questo appunto del quale fece un cenno verissimo rispetto al Caro in una sua nota Giacomo Leopardi, nomo che era di gusto perfetto, l'Algarotti sembrami che non siasi neppure accorto. Avvi in Virgilio una castità di espressione, che il Caro non seppe conservare, e della quale non si addiede; perchè il Segretario di Pier Luigi Farnese non pensava a farsi coscienza d'una libertà che Virgilio pagano avrebbe per avventura a sè medesimo disdetta. La stessa osservazione vale eziandio per l'Anguillara, come che il testo Ovidiano non sia paragonabile per castigatezza a quello di Virgilio. Del rimanente tanto nell'una, quanto nell'altra avvi una tale padronanza, una tale agevolezza nel ritrarre i concetti dei due Classici, che vi è impossibile quasi il pensare che essi esprimessero i pensamenti di altri poeti.

Il Caro, per conservare la nobiltà grave dell'armopia virgiliana tennesi in debito di rinunziare al soccorso della rima; e in ciò a mio avviso, diede un duplice esempio, di bello accorgimento artistico, e di un non comune ardimento. Quantunque il verso sciolto risponda a maraviglia all'esametro latino, pure il Caro, se fosse stato uomo di minor gusto e forza, avrebbelo ad ogni modo rifiutato, avendo innanzi a sè l'infelice tentativo del Trissino, quello non felicissimo del\_Rucellai, e finalmente dell' Alamanni, tuttoché più d'ogni altro si fosse fino allora avvícinato al vero. Ma se paragonate lo sciolto della Coltivazione a quello dell' Encide, non vi sfuggirà la immane distanza che li divide. Per trovare la varietà delle armonie e dei suoni che s'incontrano nello sciolto del Caro, penso che abbiasi a venire sino a Parini , a Monti e a Foscolo , i quali diedero a

questa maniera di versi l'ultima tornitura, sonza giungere però nell'insieme alla inesauribile ricchezza del vecchio Commendatore.

L'ottava che pareva il metro più comunemente ricevnto, e quasi consacrato all'epica in Italia, era eziandio molto più conveniente all'indole delle Metamorfosi, dove, secondo il gusto di Ovidio, sono più concetti, più epigrammi, e dove il discorso è meno concatenato e meno, direi, solenne che nell'Eneide-L'Auguillara pertanto preferi questo metro, prendendo a modello l'ottava, quale aveala coniata quel maestro inarrivabile, che fu Lodovico Ariosto; e riuscì anch'esso ad una facilità non sempre casta ed elegante a dir vero, ma non mar dispiacevole, anche allora quando esce un poco dai giusti termini. La traduzione dell'Anguillara risentesi molte volte della fretta con cui è scritta; risentesí qua e colà del genere di vita dell'autore, il quale è sovente alle prese colla povertà, che è costretto a interrompere il suo lavoro, per guadagnare mezzo ducato per ottava, improvvisando gli Argomenti al Furioso; che conia i suoi versi tra il rumore plebeo delle bettole e le orgie dei baccanali. Quando rammento alcune sozze pagine scritte dal Caro, mi è ben facile a capire perchè sia meno castigato di Virgilio, il quale era da'suoi contemporanei chiamato la Vergine di Roma; ma quando leggo le aggiunte libertine alle Metamorfosi, allora parmi di essere al contatto d'un nomo crescinto nel trivio. Cionondimeno così brutto vizio non è imputabile ne all'ingegno, ne al difetto di valore poetico, si bene alla educazione viziata, e al più deplorabile spegnimento del senso morale, che rendea possibili certe enormezze, le quali non han nome fra nomini gentili e ben avviati, e attutarono eziandio in quelli scrittori la squisitezza del senso artistico.

Tale è il concetto che noi ci siamo formati dei traduttori del Cinquecento. Del resto, riassumendo il fia qui detto, parmi che il discorso nostro debba formolarsi nella seguente sentenza.

Il Trecento per desiderio di conservare quanto veniagli fatto delle ricchezze dei classici antichi, e per reverenza verso di essi, si acciuse all'opera di tradurne gli scritti, ma non senti l'antichità. Cionondimanco nella sua semplicità giovanile, talvolta riusci a volgarizzare efficacemente; se bene io creda ciò fosse piuttosto per istinto e oserei anche dire per caso, che per virtù. I Quattrocentisti commentarono, ma non tradussero: furono grammatici pazienti, più che uomini di buon gusto; apparecchiarono le ricchezze, senza goderne. Il Cinquecento, fu l'avventuroso erede di questo ampio patrimonio, accumulato da due secoli di fatiche; e però tradusse nella propria lingua i Classici, mostrando di sentirli così, che le versioni, dandosi aria di opere originali, e uscite di getto dalla loro mente, rimasero come valido strumento per far popolari gli antichi, e come accrescimento di tesoro. direi, nostrale, ottenendo il trionfo più splendido che possa lusingare l'amor proprio di un traduttore. Che cosa infatti potrebbe egli impromettersi di più? Quando giunga a far si che il suo nome sia quasi immedesimato con quello dell'originale; allorchè divenga una forma comune di esprimersi, il dire a mo' d'esempio: Tacito del Davanzati, l'Encide del Caro, l'Iliade del Monti; allora quei monumenti dell'arte antica potrannosi a tutta ragione dir veramente italiani.

## Segue dell'arte del tradurre

## LEZIONE XLIX.

SOMMARIO, — Il Scicento — carattere di questo secolo. — Non tiadusse molto, e perchè. — Carattere delle traduzioni del Scicento. —
Salvini — Lalli — Beverini. — Ritorno al Classicismo. — Traduzioni del Fortignerri — del Bentivoglio — del Marchetti. — Studio delle
letterature strauiere. — Melchior Cesarotti è l'Ossian. — A misura
che la sfera letteraria si dilata, cresse il bisogno delle traduzioni. —
Gran numero di traduttori. — Carattere della nostra elà. — Timori
e speranze.

Ripiglianto la nostra istoria. — Il Scicento è un secolo troppo accusato e troppo negletto; essendo che nelle istorie prevalgano a quando a quando certe frasi e certe parole, le quali, sono poi dall'uso consacrate così che l'uno dietro all'altro le ripetono tutti gli storici e i critici, scusandosi dalla noia di attendere a ricerche e studii coscienziosi. Cionondimeno in fatto di gusto il Scicento acquistò e meritamente mala voce. A misura che la sua prostrazione politica fu grande, a misura che la sue catene si ribadirono, parve che cercasse di rifarsi nella indipendenza morale, rifiutando le leggi degli antichi maestri, rinnegando il classicismo puro del secolo precedente, e cercando di schiudersi una via tutta mava. Questi ardimenti che giovarono tanto nelle sciamo in tropo del structura di prima in tropo del structura del prima in tropo del structura di prima in tropo del structura del prima in tropo del sciamo del prima del prim

pendi trovati di Galileo e della sua scuola, che suggerirono al Redi le sottili osservazioni negli studii medici, cacciarono le lettere per un sentiero obliquo e non sicuro. Il desiderio o meglio la smania del nuovo riusel dannoso al buon gusto; imperocchè se in sè medesimo era scusabile, i mezzi che si adoperarono a soddisfarla, non poleano condurre a buon termine.

Nella poesia lirica per esempio credettesi che a fuggire la freddezza dei Petrarchisti si dovesse accendere l'entusiasmo, e si diede nell'ampolloso. Nell'epopea si pensò di trovare una via non battuta fra la gaiezza dell'Ariosto, e la severità del Tasso, e ne uscì un genere ibrido, ossia il poema eroicomico, in cui si consumarono molti e bellissimi ingegni. Togliete la Secchia rapita, che è un lavoro di gran pregio, e tutti gli altri poeti eroicomici sono piuttosto nominati per uso nelle storie letterarie, che letti. Io sono tentato a credere che dei molti scrittori della storia delle nostre lettere più della metà non leggessero da capo a fondo lo Scherno degli Dei del Bracciolini, quantunque sia il poema che tenne in forse del primato Alessandro Tassoni. Nella poesia drammatica essendo ragionevolmente annoiati delle scolorite imitazioni dei Cinquecentisti, si appi-gliarono a qualche cosa d'insolito, moltiplicando i drammi pastorali, di cui non rimasero che l'Aminta, e secondo, ma dopo un lungo intervallo il Pastor fido; inmaginando da ultimo il Melodramma, che è una bella ma pericolosa creazione. Nella eloquenza s'infastidirono della semplicità qualche volta infantile del Trecento; sentirono il vuoto delle dicerie accademiche dei tempi posteriori; ma non seppero gnardarsi dalle aberrazioni che resero sciaguratamente così famosa la predicazione dei Seicentisti.

Questa inquietudine degli animi desiderosi di cose

peregrine, che in tanta prostrazione civile è singolare, giovi a spiegarvi, o giovani, perchè in proporzione il Scicento sia il secolo che traducesse più poco, Per quanto il traduttore, secondo che dicemmo, possa partecipare alla giocondezza della creazione, egli ha però sempre nell'opera una parte così secondaria, che spesso deve pur correre a rimorchio, laddove, avendo la libertà della scelta, non anderebbe spontaneamente. Di qui le noie che sono inseparabili da un lavoro di lunga lena, e le gravi fatiche di esprimere concetti che o non approviamo, o non sono del tutto consentanci ai nostri. Cionondimeno, e quantunque le traduzioni del Seicento non siano molte, anch'esse, o m'inganno, sembrami che lascino scorgere questa universale inclinazione a far di nnovo, a schiudersi regioni artistiche non ancora tentale. Da una parte voi potete mettere Anton Maria Salvini, il quale avendo tante lingue in bocca, per usare una frase del Redi, presesi la fatica di far parlare freddamente un numero stragrande di autori greci e latini, dall'altra voi avete Giambattista Lalli, che pensa di onorare la memoria di Virgilio traducendo l'Encide in dilettevole stile giocoso, affinchè il gusto ne sia più universale, e possa ciascuno, nell'ora di respirare dalle gravi occupazioni, prenderne opportuno sollevamento. Il Salvini diceva: Amo meglio di essere fido interprete che parafraste leggiadro. E bene tanto l'nno quanto l'altro peccavano d'eccesso, ed erano egualmente fuor di via. Il Salvini col suo metodo pedantesco riusci a farci sbadigliare dinanzi alle più sovrane bellezze dell'antichità; e il Lalli per nna volta che riesce a farvi sorridere, v' indispettisce le cento. La fedeltà dell'uno è schiavitù, l'ardimento dell'altro è licenza; quegli è preparato a prostrarsi dinanzi a qualunque antica immagine di idoli, questi rinnega ogni più vera religione.

Di mezzo al Salvini e al Lalli sembrami che debba porsi un traduttore dell'Eneide più felice e più degno di essere conosciuta, che è Bartolomeo Beverini. Sul chiudere del dodicesimo libro egli scriveva, poeticamente interrogando l'opera sua:

Viverai lungo tempo, umil fatica, E di te parlerà l'età futura? Per che la fama già con mano amica La via ti prenda a dimostrar sicura: Va sempre all'ombra della gloria antica, Nè di livido dente aver paura.

La profezia non verificossi con tutta la pienezza; ne le assicurazioni degli amici, fra i quali è da notarsi il Redi, che lodò assaissimo quest'opera, valsero a farle quel nome, che erale per avventura dovuto. Il Beverini non raggiunse a lunga pezza le maschie armonie del Caro, ma sa tradurre liberamente sensere infedele, talvolta compone l'ottava con un andamento snello e teggiero, che ricorda quello dell'Ariosto; talvolta, anzi più spesso, prende così l'intonazione da quella della Gerusalemme, che veramente lo studio puè sembrarvi soverchio. Non voglio citarvi che la mossa prima del poema, dove l'imitazione non solo è troppo manifesta, ma eziandio pochissimo conveniente:

Canto l'armi famose e il Capitano
Che da Troia nel Lazio errando venne:
Giuno s'armò contro di lui, ma invano,
E motto in terra, e molto in mar sostenne:
Molto oprò in guerra, e con l'invitta mano
Fondò forri il e cittado, e con controla della

Regno e città dal di cui sen fecondo Poi nacque Roma a trionfar il mondo. O Musa, tu che le più chiare imprese ecc.

Ad onta di questi difetti non credo di andar lungi dal vero dicendo che il Beverini fu uno dei più felici volgarizzatori di questo secole, e che se egli non dere aver paura di livido dente, potrebbe invece aver ragione di lamentarsi della non giusta dimenticanza dei posteri.

Per buona ventura il traviamento dei Seicentisti non poteva essere nè durevole, nè così pregiudiziale da non lasciare anche alcuna traccia di bene. Per quanto dei vizii del tempo si risentano un po' tutti, non era presumibile che in una terra dove le grandi memorie erano così recenti, e dove parea come in sede propria raccolto il genio della Grecia e dell'antica Roma, dovesse così stranamente contaminarsi il buon gusto. E come supporlo mentre tanti nobili ingegni sostenevano ancora splendidamente la gloria d'Italia? Il male fu vero, ma la perniciosa influenza vi parrà forse esagerata, se vi rammenterete quali prose scrivessero nel Sei cento Galileo Galilei, Davila, Bentivoglio, Redi, Bartoli, Pallavicino, Sarpi e Segneri; come verseggiasrero, Marini stesso, il più infausto capo della scuola, Bracciolini, Buonarroti il giovane, e Lorenzo Lippi, per tacere d'altri molti, che presero parte più manifestamente alla riazione. Del resto appena che si rinvenue, fu naturalissimo il richiamo delle menti allo studio dei Classici, per quella massima tanto ovvia, che nulla può concorrere così a rifare le umane istituzioni decadute, come il ritirarle a' lor primi principii. Ed ecco in prova di ciò moltiplicarsi subita-Red, to Pally E tendent of the grand sout sine

restaurarsi il culto venerando dell'antichità. Fra gli altri non pochi piacemi di notar quasi primo l'antore del Ricciardetto, Nicolò Fortiguerri, il quale a correggere le false o esagerate teoriche intorno alla drammatica, pubblicava la sua bella traduzione del Terenzio. In essa parmi notevole la freschezza della lingua e l'agevolezza nella dicitura, che sono del resto doti proprie sempre di tutte le opere di questo poeta; ma più ancora una forma di verso tanto piano e scorrevole, che sarebbesi benissimo potula addottare per la commedia invece del noisos martelliano, se noi fossimo più studiosi delle nostre vere ricchezze, rinunziando a molte altre che sono di dubbio acquisto e non tanto pregevoli. Ma il Terenzio del Fortiguerri fu dimenticato, ed è male. Habent sua fata tibelli.

Intanto il Marchetti colla nobilissima rersione del poema di Lucrezio Caro dava il più bel saggio del verso conveniente alla poesia didascatica; il che non cra pienamente riuscito nè all'Alamanni nella Coltivazione, nè al Baldi nella sua Nautica. Per farvi sentire tutto il pregio di questo lavoro, e veder coll'escempio siccome lotti alcuna volta di forza e di bellezza col potente originale, dovrei citare all'uopo molti brani, e non è questo per ora il tempo destinato a ciò; ma bastivi a lode del Marchetti, che Leibriz, uno dei maggiori ficlosofi di Lannagna, avendo a citare alcuna cosa del poeta latino, siccome a cenno d'onoranza e di stima, volte farlo coi versi e le parole del traduttore.

Dall'altra parte il Card. Cornelio Bentivoglio, seguendo le buone ispirazioni, che gli venivano dal nome e dalla famiglia cui apparteneva, accingevasi a dare una traduzione della Tebaide di Stazio, che è un poema infelice quanto alla scelta dell'argomento, ma quello dove appaia proporzionatamente al tempo maggiore e più giusta la imitazione virgiliana. Lucano è più grande di Stazio; ma sono d'avviso che il Bentivoglio preferisse questi a quegli nella sua scelta, pensando forse che l'esempio della Farsaglia potesse favorire l'errore del Seicento, a cui volevasi da ogni buono riparare. Lucano può a buon diritto chiamarsi il Marini del Lazio, Ma qualinque siano le ragioni della sua scelta, spero di non aver taccia di esagerato dicendo, che la versione gareggia quasi sempre coll'originale, e che a quando a quando la supera. Narrasi che il Card, Bentivoglio comperasse dal Frugoni questo lavoro, e lo pubblicasse per suo. Non so qual fondamento di verità abbia questa diceria; ma se fosse, bisognerebbe dire che il Frugoni con una strana prodigalità si spropriasse della sua più preziosa masserizia. Al tempo suo il Frugoni fn salutato come il più grande fabbricatore di versi sciolti, ma fra il rombazzo di quelle migliaia di endecasillabi stampati da lui, non vennemi fatto mai di ritrovarne dei somiglianti a quelli della Tebaide. Sia però di chi vuolsi, che non importa, il volgarizzamento di questo poema è meritevole degli studii vostri, come già fu di Vittorio Alfieri, il quale confessò d'avere appreso assaissimo da cosiffatta lettura.

10 vi dicevo testè che il traviamento dei Scicentisti non poteva essere così pregiudiziale che: non lasciasse eziandio qualche bene. Non credo di essere con questa proposizione uscito menomamente dal vero; dacchè nel desiderio d'innovare, nella inquietudine, o se volete anche nella presunzione di rifar tutto, di essere sempre originali, eravi anche, dirci, il cenno ad un vero bisogno, al quale era giustissimo il soddisfare. Una canzone potea parere ed essere bella senza venir coniata scrupolosamente su quella di Messer Petrarca; una tragedia potea vincere i cuori di pietà e di terrore senza ri-

calcare servilmente le orme dei Greci, siccome avea usato il Trissino, e così via discorrendo. Atene e Roma erano veramente le due città alle quali dovevano ; erano veramente le due cata ane quan doverano i nostri uomini di lettere mirare, per attingere virtice de esempio; ma gli autichi non avevano così spigulato l'intiero campo della letteratura, che non si potesse ancora raccogliere qualche frutto saporoso e non gustato. Dalla famiglia greco-latina erano shocciate nuove lingue, nuove letterature; i barbari delle terre nordiche eransi tramutati in nazioni civili, culte, stu-diose; vantavano anch' essi grandi poeti e prosatori; trovavano potenti ispirazioni nelle storie patrie, nelle vecchie tradizioni, nelle barbare religioni, affatto diverse da quella favoleggiata nel classico Olimpo. Sarebbe stata dunque cosa giusta il contenderci di studiare anche quelle o consanguinee o nuove letterature, cercandovi vergini fonti, e ricchezze non ancora da noi tentate? Allargando la sfera dei nostri studii potea dirsi (come alcuni usavano di fare) che noi rompessimo fede agli antichi e venerandi maestri? Da cosiffatti e simili ragionamenti prendevano vigore le prime contese dei puristi e degli eclettici, dei classici e dei romantici (chè i nomi sono indifferenti); contese tanto più calde, in quanto che erano le uniche che nella servitù del nostro paese ci fossero consentite. A chi ben guardi, parrassi che essi erano sotto altra forma i Guelfi e i Ghibellini del tempo antico, i quali si trasformavano e riaccendevano la vecchia battaglia, che non avrà termine fino a che tutta la penisola non sia ordinata a vivere sotto il buono e riposato governo degli ottimi.

Questo periodo nuovo nelle nostre lettere, questo importante trapasso (se mi consentite l'espressione) del mostro pensiero, facile a vedersi e nelle scienze, e

nelle lettere e nelle arti; in quella speciale del tradurre, per non dilungarci troppo dal nostro tenta, era principalmente segnato dall'opera di Melchior Cesarotti, Già Anton Maria Salvini fra tanti suoi tentativi aveva fatto prova di voltare in italiano alcuni poeti inglesi, ma sempre colla medesima fortuna dei Greci e dei Latini; Paolo Rolli, poeta lirico di qualche valore, avea tradotto il Paradiso perduto di Milton in versi sciolti fedelissimi al testo e soporiferi. Questi ed altri simili tentativi, dei quali sarebbe qui soverchio il far cenno, non erano tali da invaghirci gran fatto delle straniere letterature; ma quando apparve l'Ossian con quei maschi versi, con quella nuova e fantastica mitologia, con quelle non più vedute battaglie di eroi non inferiori ad Achille, ad Ettore, e ad Enea, con quelle descrizioni di paesi sconosciuti e affetti e passioni coloriti da immagini vive, da parole sonanti, da metafore ardite; allora la scena parve mutata, e cominciossi a credere alla possibilità di allargare con frutto, e rinnovare il campo della poesia e in generale delle lettere. E veramente se la forma poetica dell'Ossian non è sempre casta, se i colori non sempre lodevoli, non puossi negare la bellezza dei versi del Cesarotti, i quali superano di forza la prosa dell'orignale; ed è facile a capirsi perchè egli ne fosse tanto innamorato da preferirli fino a quelli di Omero. Che cosa dovea diventare agli occhi di Cesarotti abbacinati da quello splendore la semplicità dell'epico greco? Un palato avezzo a bevande forti non può gustare le leggiere, quantunque forse e più salubri e più saporose. Di qui l'imperdonabile ardimento di tradurre l'Iliade, cangiandone anche il titolo, caricandone (che è ben peggio) le tinte, variando le scene, aumentandole, mutilandole; sacrilegio che appena gli è perdonato, in grazia delle gravi fatiche durate da lui intorno alla sua biblioteca

omerica, pensando ai gagliardi versi, a cui dovea poco dopo ispirarsi Vittorio Altieri. Cesarotti, avendo pur suficiente vigore per fare da sé, spese quasi tutta la sua vila traducendo. Oltre i Greci e l'Ossian, egli volgarizzò le Satire di Giovenale, e parecchie tragedie del teatro francese in cattivi sciolti; incominciò una biblioteca greca, alla quale gli mancò il tempo non il coraggio ed il sapere; ma il suo nome durerà immortate per la traduzione delle nobili canzoni del Bardo Scozzese.

Ora il Cesarotti che si adopera di far camminare di fronte Omero ed Ossian, Giovenale e Voltaire, vi può rendere insieme accorti che l'entusiasmo delle nuove dottrine poetiche non prevaleva in Italia così, che i puristi non avessero anche e meritamente un gran seguito. Alla profanazione del Cesaretti riparava pertanto Vincenzo Monti rifacendo la versione dell'Hiade; e Omero ritrovava in lui un interprete degno della sua gloria e del suo nome. E per fermo dal Caro in poi non cransi più forniti versi sciolti migliori di quelli del Monti, e che più compiutamente rendessero l'onda musicale di quelli dell'antico epico della Grecia. La verseggiatura dell'Iliade è una vera musica con tale varietà di suoni da emplare per poco la ricchezza celebrata fino ab antico dell'originale. Senza essere poeta di grandi sensi quanto erano Alfieri e Parini, senza avere la robustezza del Cesarotti nell'Ossian, Monti li emula tutti a quando a quando, se non li vince per una certa sua versatilità d'ingegno, e per avere rispetto alle forme adunate in sè le doti speciali di ciascuno di questi poeti. I suoi nemici (ed egli ne ebbe molti e potenti) vociferarono chi ei non sapesse di greco; ma che c'importa di tale accusa? Noi crederemo (se così piace a loro) ch'egli abbia inteso come per ispirazione

il suo poeta; che il gran Cieco di Smirne abbia rivelato sè stesso al nobile volgarizzatore, ma con-timueremo a deliziarci nell'onda armonica di quei versi. Se volete sentire bene la differenza tra versione versi. Se volete sentire bene la differenza tra versione e versione, fate prova di leggere alcuni brani della fedelissima traduzione del Salvini, e poi paragonate i versi di lui a quelli assai men fedeli del Monti; e nell'un caso vi parrà di respirare l'aura greca; mentre nell'attro la presenza del pedante vi farà sbadigliare. Si aggiunse, che il Foscolo, il quale aveva ingegno alto a ciò, e ricca vena poetica, quando avesse durato nel intrapreso lavoro di una nuova versione, prabbe superata quella del Monti Vi confesca fran arebbe superata quella del Monti, Vi confessore o fran-camente che dal saggio che ne abbiano, a me non pare che gli fosso tanto aggovole questo trionfo; e non so guardarmi dal sospettare, che il Foscolo, gindice che era tanto arguto, non siasi stancato, pensando che l'Iliade aveva avuto in Italia un degno interprete nel suo rivale.

Consentitemi di puntellare la mia opinione coll'au-torità d'un grande scrittore, che è Pietro Giordani. «L'Europa (dice egli) non ha una traduzione ome-rica, di bellezza e di efficacia tanto prossima all'ori-ginale, come quella del Monti, nella quale è pompa ed insieme semplicità; le usanze più ordinarie della ed insieme semplicità; le usanze più ordinarie della vita, le vesti, i conviti acquistano dignità dal naturale decoro delle frasi: un dipinger vero, uno stile facile ci addomestica a tutto ciò che ne'fatti e negli uomini d'Omero è grande ed eroico. Niuno vorrà in Italia per lo innanzi tradurre la lliade; poiche Omero non is potrà spogliare dell'abbigliamento onde il Monti lo rivesti: e a me pare che anche negli altri paesi europei chiunque non può sollevarsi alla lettura d'Omero originale, debba nella traduzione italiana prenderne Correcto Ved III.

Cereselo, Vol. III.

il meglio possibile di conoscenza e di piacere. Non si traduce un poeta, come col compasso si misurano e di riportano le dimensioni d'un edificio; ma a quel modo che una bella musica si ripete sopra un diverso istrumento: nè importa che tu ci dia nel ritratto gli stessi lineamenti ad uno ad uno, purchè vi sia nel tuito una eguale bellezza».

Ingegno versatile, ed eccellente pittore, il Monti non s'impaurisce per difficoltà, se pure alcuna volta non le cerca ed accumula pel piacere appunto di superarle; siccome sarebbe nel caso della versione del Persio, il più conciso ed il più oscuro dei Satirici latini. Non solo egli volle tradurlo, ma tradurlo a verso a verso, emulando in ciò il Genovese Giuseppe Maria Solari, che in simil guisa volgarizzò per intiero Virgilio, Orazio e le Metamorfosi d'Ovidio. Senonché parmi ben manifesto ehe qua e colà sentasi tanto nell'uno quanto nell'altro non poco lo sforzo; che lo aver voluto tradurre in terzine abbia pel Monti rese necessarie alcune inversioni faticose, siccome pel Solari l'avere accumulate rime sopra rime nelle odi oraziane non sia senza una qualche affettazione, mentre che non si aggiunge alcuna bellezza. Se e' non si fossero legati a quelle dure ed inutili leggi avrebbero dato forse maggior dolcezza, e fatto meglio valere quella piena conoscenza e dimestichezza che avevano entrambi coi classici

Contemporaneamente a Vincenzo Monti, Ippolito Alindemonti velgarizzava la seconda epopea omerica, lavoro convenicutissimo alla delicatezza del sentire di lui, e alla natura tranquilla e riposata del suo ingegno. L'Odissea è il canto della vecchiaia, che cerca le gioie della vita non nel tumulto delle battaglie, nelle esultanze dei pubblici giuochi, delle feste nazione

nali; ma nel silenzio delle case, nei temperati colloqui della famiglia, negli affetti coniugali e paterni. Perlaqualcosa richiedevasi maggiore sentimento e ninor forza di colorito, ed era la poesia conveniente al Pindemonti, che senza essere poeta quanto il Monti riusci nel suo lavoro al pari di lui.

Poco dopo Francesco Cassi colla versione della Farsaglia di Lucano, compieva il novero di tutti gli epici antichi, e aggiungeva un ultima gemma alla splendida corona, dove erano uniti i nomi di Virgilio e di Caro, di Lucrezio e Marchetti, di Stazio e di Bentivoglio, di Omero e di Monti, e di Pindemonti. Intanto con una perizia rara che onora il suo ingegno e rende una bella testimonianza agli studii classici dei giorni nostri, Felice Bellotti volgarizzava il teatro greco; grande opera testè compiuta coll'Euripide, la quale assicuravagli un bellissimo alloro; e un giovine tanto modesto quanto valoroso, Domenico Capellina (che piacemi fra tanti nominare a cagion d'onore e d'affetto che a lui mi lega) pubblicava testè i poemi d'Esiodo con versi d'una squisita e veramente greca finitezza; e poco dopo la più compiuta versione che noi abbiamo delle commedie di Aristofane; impresa malagevole che aveva impaurato anche i più forti ingegni.

Non mi accusate di avere commesse nella mia ra-

Non ini accesse di avere conincese nella inia l'apida rassegna di molle e gravi dimenticanze io ricordai i nomi di Pagnini, di Lamberti, di Costa, di Borghi, di Arici, di Biondi, di Gargallo, di Arcangeli, e innanzi a tutti per delicatezza e per grazia attica Dionigi Strocchi; non dimenticai che il grandissimo Alfieri, come per esercizio di studio, volgarizzo per intiero l'Eneide, le sei commedie di Terenzio, non che alcune di Aristofane, e il Sallustio, il quale sarà vinto per fedeltà, non per vigoria di colorito. Non dimenticai tampoco il nobile tentativo di Antonio Cesari, che volle nel suo Terenzio raccogliere e comporre una spezie di vocabolario per la lingua della commedia. Anzi che giudicarlo con tanta o leggerezza o acrimonia, voleva meglio che i nostri poeti drammatici avessero seguito il bello esempio, eccando per l'appunto nei comici antichi e nei novellieri una lingua italiana adatta alle nostre scene. Non dimenticai il Plauto di Pier Luigi Donnini, l'Aristofane del Conte di Bagnolo; ne pure i numerosi volgarizzatori delle poesie bibliche, cominciando da Rezzano, che voltò in ottave troppo rimbombanti il libro di Giobbe, fino alla recente traduzione di Angelo Fava, che ce lo ridiede in belle terzine; ma la ricchezza è tale, massime negli anni più vicini a noi, che io avrò taccia d'avere soverchiati i limiti, anche accennande a volo solamente i principali.

Questa ricchezza, la quale parmi la più eloquente risposta contra coloro che hanno il mal vezzo di pianger sempre il tempo andato, e veder nei nostri ogni rovina di classici studii; rincatza quella parte del nostro ragionamento che diceva, le traduzioni e i traduttori crescere e moltiplicarsi a misura che l'inzento si rallarga, e la civittà addeppia i rapporti fra popolo e popolo, rendendo le scienze e le lettere cosmopolitiche. Se altri dicesse che dalla metà del passato secolo fino ai nostri giorni si tradusse più che nei cinque secoli precedenti, non credo che anderebe molto lungi dal vero; e questo fatto anziché essere cenno di povertà, come ad altri parve, sembrami soddisfacimento di un bisogno imperioso. In tutte le letterature è più o meno accaduto lo stesso, imperocché dovunque si riprodussero le medesime circostanze. Anzi un tale bisogno è cresciuto al punto che mano a mano vennesi cercando se una lingua poteva essere interprete fra

dutti; ed avvi un popolo, il quale senza essere un modello di fedeltà, divenne, pèr così esprimermi, l'interprete generale, io voglio dire il Francese. Non oserci decidere se ciò sia bene o male; ma la lingua di Francia fu da mezzo secolo in qua lo strumento più comune, più cosmopolitico, del quale giovossi e giovasi ancora l'Europa, accettando e favorendo questo dittatorato qualunque sia, per avere un mezzo più rapido di comunicare i suoi pensieri.

Ma questo popolo interprete che sopperisce al primo bisogno, non esclude l'altro di moltiplicare mano a mano le traduzioni nella lingua nostra.

Mclchior Cesarotti pertanto (secondo l'osservazione già fatta) può dirsi uno dei primi a porgere la mano ad un tempo ai classici di Grecia e di Roma, al Bardo della Scozia e al francese Corneille. Insieme a lui, o poco dopo, Ugo Poscolo colla medesima larghezza di vedute, ma con un gusto ben più sicuro, scrive quella squisita elegia dei Sepolcri, che respira tant'aura dell'antichità; prolunga le sue veglie per tradurre l'Iliade, per iscrivere un carme alle Grazie; e intanto medita il romanzo del Iacopo Ortis, ispirato dalla lettura di Goethe, e volta in bello italiano le scettiche pagine del Viaggio sentimentale di Lorenzo Sterne. Poscolo che beve la prima aura di vita nelle isole Ionic, che educa la giovane fantasia nelle ridenti memorie della greca mitologia, e trova un umile sepolcro in un borgo dell'Inghilterra; che parla la lingua di Omero e quella di Milton, che comenta Dante, Petrarca e Boccaccio nelle sale di Londra, è il più intiero esempio dell'indole della presente letteratura.

Ogni poeta, ogni prosatore, qualunque sia la lingua che parli, ha diritto di cittadinanza; e se mi permettete di volgere agli ordini letterarii una frase

di grande significato religioso, fra noi non avvi più distinzione fra Greco e Barbaro. Lazzaro Papi con maggiore libertà del Rolli offre all'Italia il poema della Creazione, Antonio Nervi i Lusiadi di Camoens, Andrea Maffei le poesie pastorali di Gessner, il teatro di Schiller e una nueva traduzione di Milton. Storici, prosatori, poeti trovano interpreti; e il pensiero in qualunque lingua sia espresso diventa un natrimonio conjune. Si disse, e con qualche apparenza di ragione che questa meschianza avrebbe alterata la nativa fisonomia, e che ne sarebbe uscita una letteratura ibrida o tisica; che difficilmente si vedrebbero sorgere fra noi scrittori grandi e d'uno stampo originale. Questi pronostici somigliano un poco agli antichi oracoli, che hanno qualcosa e di vero e di falso, essendo che ogni bene quaggiù non possa essere seevro affatto d'ogni tintura di male. Per me quando veggo che contemporaneamente si possono in leggiadrissimi versi italiani pubblicare dal Bellotti il Prometeo di Eschilo, dal Maffei il Guglielmo Tell di Schiller; quando veggo che l'antichità classica può essere fra noi rappresentata da uno scrittore che ha nome Giacomo Leopardi, e le nuove teorie letterarie da Alessandro Manzoni, credo di avere ragione di rassicurarmi e di pensare che in questo connubio siavi per avventura il principio fecondatore d'una nuova e più larga letteratura. Pietro Giordani, che niuno accuserà di essere poco geloso della lingua e delle lettere nostre, scriveva pochi anni or sono: — " Dovrebbero a mio avviso gl'Italiani tradurre diligentemente assai delle recenti poesie inglesi e tedesche; onde mostrare qualche novità a' loro cittadini, i quali per lo più stanno contenti all'antica mitologia: nè pensano che quelle favole sono da un pezzo anticate; anzi il resto d'Europa le ha già abbandonate e dimentiche. Perciò

gl'intelletti della bella Italia, se amano di non giacere oziosi, rivolgano spesso l'attenzione di là dall'Alpi; non dico per vestire le fogge straniere; ma per conoscerle; non per diventare imitatori, ma per uscire di quelle usanze viete, le quali durano nella letteratura come nelle compagnie i complimenti, a pregiudizio della maturale schiettezza. »

Ed eccomi, o giovani prestanti, arrivato al termine anche di questa parte della mia rassegna letteraria. Non credo che mi bisogni di rinnovare le mie scuse per avere ommessi moltissimi nomi di traduttori, e di ripetervi che mirai piuttosto a darvi la storia dell'arte che quella dei singoli artefici. Rispetto poi ai varii traduttori, io non vi parlai quasi esclusivamente che de' poeti, non perchè io creda che sia cosa facile e di poco merito tradurre in prosa, ma perchè gli altri hanno veramente bisogno di un arte ben più grande e danno opera in certa guisa ad una seconda creazione. Ciononpertanto anche fra questi io tacqui di molti; di alcuni per dimenticanza inevitabile in tanta dovizia di materia, di altri per fermo proposito, siccome sarebbero a mo' d'esempio i volgarizzatori dei lirici-Veggo bene che a dare complemento agli studii di molti, le traduzioni dei lirici saranno anche necessarie; ma quando che fra le centinaia di traduttori di Pindaro ed'Orazio siamo incertissimi ancora a cui assegnare la palma, mi ribadisco in mente un vecchio sospetto, che la poesia lirica si possa bensi imitare, ma non tradurre. Molteodi del Venosino, e specialmente quelle d'un genere che noi diremmo anacreontico, dove egli può tanto; che cosa diventano anche nelle migliori versioni? In un poema epico, in una tragedia, ponete anche il caso d'una pessima traduzione, vi rimarrà da lodare l'ordine della narrazione, il nodo, l'intreccio dell'azione, e così via

discorrendo; ma nella lirica molto della bellezza consiste, se non tutto nel colorito, nell'armonia; e ogni variazione torna sempre dannosa. Sonovi alcune piante le quali reggono sotto i climi più diversi; che crescono sotto gli ardenti soli dell'oriente, e sfidano i ghiacci del settentrione. ma vi sono fiori che inaridiscono appena che vengavi talento di trapiantarli in un terreno straniero, appena che vi proviate di svellerli dalla riva di quelle acque, dove dal primo nascere si specchiarono. I lirici parmi che somiglino agli uomini che soffrono della nostalgia, che bisogna lasciarli dove nacquero, o vederli in casa propria, per conoscerli quali sono. Senza ispirazione non vi ha poesia; ma nella lirica la Divinità è così presente, che può parere segno di poco rispetto l'avvicinarsi di troppo. Io non voglio perciò insegnarvi a disconoscere i nobili tentativi di molti traduttori. Chi sa quanto costi il rendere nella propria lingua il pensiero altrui, chi provò le fatiche e le angustie del tradurre, sa rispettare l'opera degli altri, anche allora che non gli sembri felicissima. È cosa agevole lo scoprire i difetti; ma vale assai meglio, ed è più consolante l'apprendere a trovare le bellezze.

O giovani egregi, siate difficili, anzi inesorabili con con voi medesimi; ma imparate a rispettare le fatiche, altrui, comecchè possano parervi non gravi. Non prodigate le vostre lodi contro coscienza, che è una vilta; ma non crediate di dar indizio d'ingegno col non vedere giammai le bellezze degli altri, che può essere cecità, quando non sia malevolenza o invidia. Per quest' ultimo vizio sciaguratamente gli artisti hanno mala voce; e rispetto ai poeti un antico adagio diventò popolare, chiamandoli: Genus irritabile vatum. Voi dovete far prova di volgere in meglio la vecchia ed oltraggiosa fama; imperocchè se le lettere e le arti non ci aiutano

a renderci migliori, se lo studio del bello non giovasse che a rimescolare gli umori più maligni dentro
di noi, saremmo in debito di rinnegarlo. Orazio dicera, che la poesia essendo trovata per dilettare le
menti, se torce un poco dal sommo, volge all'imo; e
quindi potersene far senza, in quella guisa che puossi
pranzar bene anche senza le musiche ed i profumi.
Noi dobbiamo applicare a noi la medesima sentenza,
mutandola un poco, e ripetendo spesso, che le arti
del bello in tanto valgono e sono perfette in quanto
che ci conducono all'acquisto della virtù.

# LUIGI ALAMANNI

. 0

## DELLA POESIA DIDASCALICA



CENNI INTORNO ALLA VITA DI LUIGI ALAMANNI.

### LEZIONE L.

SOMMARIO. — Introduzione. — Natali e prima educazione dell' Almanni. — Amicizie e sentimenti di lui. — Condizioni politiche di Firenze. — Congiura contro i Medici, e primo esigiio del poeta. — Egli va in Francia, e torna a Genova per essere più vicino alla patria. — Suo ritorno nel'1527. — Sua condotta politica, e nuovo esiglio. — Amore della patria. — Sue poesio liriche e poemi. — La Coltivazione. — Sua morte in Francia — e conclusione di queta lezione.

Noi siamo oramai, o giovani egregi, pervenuti all'ultima parte del nostro viaggio. Con quella dei didascalici la storia della nostra poesia, secondo il disegno da noi immaginato, sarebbe per ora compiuta. Chese mi chiedeste perchè nella mia rassegna io serbassi loro l'ultimo posto, vi direi, aver io usato ciò, perchè tornavami più acconcio alle ragioni generali dell'opera; perchè a prima vista sareste tentato a dire, che il tuono magistrale della didattica sembra più acconcio alle età di maggior maturezza, che non ai popoli giovani; e finalmente perchè questo argomento avrebbeni offerta quasi spontanea occasione di chindere tutta l'opera con alcune generali considerazioni sull'arte. Forse, a voter dire tutto il vero, quest'ultima ragione dello scompartimento della materia prevalse in me a quelle stesse dell'arte.

Quanto poi allo avere collocato siccome principe fra i didascalici Luigi Alamanni, non sarà, spero, chi me ne voglia rimproverare, essendo che dell'altro, cioù Dante, al quale sarebbe, a giudizio mio, più ragionevolmente dovuto questo luogo, abbiamo in principio e a lungo nelle nostre lezioni ragionato. Ancora Dante Allighieri vuole piuttosto considerarsi come pietra fondamentale di tutto il nostro edifizio letterario, che siccome principe più di questo che di quel genere; mentre il nome dell'Alamanni è più generalmente, anzi quasi unicamente raccomandato alla memoria dei posteri pel suo poema didattico della Collivazione.

Ma di ciò avremo fra breve e con più agio a riparlare; per ora, seguendo il nostro costume, incominciamo dal dare atenni cenni biografici dello scrittore, che abbiamo, qualunque ne siano le ragioni, ad ogni altro stimato di preferire.

Luigi Alamanni nacque in Firenze il di 28 di ottobre dell'anno 1495, da Francesco Alamanni e da Ginevra Paganelli; e però uscendo egli di nobile famiglia, ed essendo per ragione dello essere suo chiamato ai più alti uffici, fu educato con assaissima cura sotto il magisterio di uno dei Diacceto, e quindi nella patria Università. Senonchè più della scuola, a svolgere lo ingegno suo, svegliatissimo per natura, valse la dimestichezza di nobili amici, e lo esempio di molti egregi, che resero per sempre memoranda quell'epoca, e glorioso il nome di Firenze.

Questa città era di quei giorni in un periodo di grandissimo splendore, che poteva somigliarsi a quello di Atene sotto Pericle, o a quello di Roma sotto il governo di Augusto. Ben è vero che all'occhio dei più previdenti non poteva sfuggire la vista dei mali semi, che maturavano amarissimi frutti per l'avvenire: ma quello dei più, e principalmente dei giovani che sogliono essere meno riguardosi, non trovava altra ragione che di esaltarsi e di piacersi in quel trionfo delle arti belle e delle lettere. Da una parte la pittura e la scultura producevano i suoi più stupendi miracoli; dall'altra le lettere greche e latine erano comuni quanto nei bei tempi dell'impero romano; e la letteratura volgare se non aveva quella impronta originale, che Dante avea voluto darle, era maravigliosamente cresciuta di grazia e di gentilezza. La filosofia, liberatasi dalle astruserie delle scuole del Medio Evo, non istancavasi più in troppo sottili indagini, facendo prova di rendersi maggiormente accessibile alla comune degli uomini colla leggiadria delle forme platoniche. Forse, a chi guardi più a fondo, si parrà che essa non guadagnasse gran cosa nel far divorzio dalle scuole dell'età di mezzo, ma non vuolsi negare, che se era meno profonda, non si mostrasse sotto le nuove forme più appariscente e più graziosa a contemplarsi. Gli orti del Rucellai ritraevano al vivo la immagine di quegli antichi di Accademo, siccome i convegni della casa Medicea poteano valere se non vincere quelli e di Mecenate e di Augusto.

L'Alamanni, giovine ancora, fu ammesso a quelle crudite conversazioni, e frequentò con molto profitto le adunanza letterarie, dove convenivano Cosimo, figliuolo di Bernardo Rucellai, i due Diacceto, i due Vettori, Gian Giorgio Trissino, Zanobi Buondelmonti, e Niccolò Machiavelli, il quale, a detta del Nardi aveva già a quest'utlimo uomo « scritto e dedicato i suoi Discorsi, opera certo di nuovo argomento, e non più tentata da alcuna persona. Per il che detto Niccolò era amato grandemente da loro, e anche per cortesia sovvenuto, come sepp'io, di qualche emolumento; e della sua conversazione si dilettavano maravigliosamente, tenendo in prezzo grandissimo tutte le opere sue, in tanto che de'pensamenti e azioni di questi ziovani anche Niccolò non fu senza imputazione.

lo non seppi astenermi, comecchè in apparenza non facciano in tutto al proposito nostro, dal citare queste parole del Nardi, imperocché ci provano almeno come gli studii dell'Accademia platonica non fossero così speculativi, che non mirassero mai alla pratica ed alla presente condizione politica del paese. Certo è che lo Alamanni. educato colà, fu uno di quelli che della sapienza e della dottrina del Machiavelli facessero più d'ogni altro tesoro, e che non s'illudessero sulla cagione segreta della protezione largita dai Medici alle lettere, alle arti ed alle scienze. Egli vide che quella famiglia voleva a ogni modo, anche a danno e totale ruina della libertà, recarsi a mano la somma delle cose; e quindi, comecchè legato a loro per ragioni di sangue, non peritossi di aver parte in una congiura, orditasi di quei di contro il Cardinale Giulio, che reggeva allora il paese. Che anzi, riscaldatosi per avventura più del debito, secondo che può desumersi dalle parole del Varchi, sembra che Luigi si fosse profferto di ucciderlo colle sue proprie mani.

Scopertasi la congiura, fu gran fatica per chi vi era implicato il mettersi in salvo; e lo Alamanni per conto suo fuggi prima a Urbino, e quindi a Venezia, cominciando la serie di quei lunghi errori, che durarono poco meno di tutta la sua vita, facendogli provare siccome sa di sale lo pane altrui. Di questa condizione amara del vivere nell'esiglio, egli stesso ci lasciò una fosca pittura nella satira settima:

Oggi chi mostra aver la borsa piena,
Quel trova amici, e chi la porta vuota
Null'altro scerne che travaglio e pena.
Colui che è in fondo dell'ingiusta ruota,
Che i miglior preme, sollevando i pravi,
Non è vile animal che nol percuota.
E tal che avanti nel tuo cor pensavi
Per sangue e per amor congiunto e fido,
Sovente è il primo che il tuo peso aggravi.
Molti han d'amici falsamente il grido,
Che veggendo venir periglio e noia

Miser colui che in ciò ch'appar di fuori Pon troppa fede, e follemente estima Che in cima della lingua il cor dimori.

Seguon fortuna come il volgo infido.

A crescere le angustie e i pericoli degli esuli, essendo il Cardinale Giulio dopo la morte di Adriano stato eletto a Poutefice, sotto il nome di Clemente VII, Luigi, non tenendosi più sicuro della vita in Venezia, se ne venne ora in Francia sotto la difesa del re Cristianissimo, e ora in Genova governata di quei giorni da Andrea Doria, presso il quale, secondo l'autorità del Segni, « per la sua virtit, per la gentilezza, per la maniera del conversare e per l'eccellenza della poesia ch'era in lui acquistò molta grazia. « Quivi

come uomo fortissimo che era, non che abbandonarsi dell'animo, attendeva di cheto ai servigi della patria, raccomandando ora a Francesco I di non dimenticare

L'inferma Italia, che fia tosto morta, S'a venir tarda il buon soccorso un anno;

ed ora maneggiandosi presso Andrea, per avere pure in pronto qualche mezzo di salute.

È affinchè da una parte conosciate quale e quanto onesto fosse l'animo di Luigi; e come dall'altra e' sapesse degnamente a pro d'Italia e di Firenze nsare della famigliarità grande che aveva col Doria, non vi spiaccia che io vi recili un brano del Segni.

" Siami indizio (così lo storico) della grande amicizia che era tra loro. l'aver io una volta sentito dire a Luigi, che ragionando con Andrea di quel suo bellissimo fatto d'aver liberata la patria, gli disse così sorridendo: Certo, Andrea, che generosa è stata l'impresa vostra, ma molto più generosa e più chiara ancora sarebbe, se non vi fosse non so che ombra d'intorno, che non la lascia interamente risplendere. Affermommi Luigi, che Andrea a quelle parole mosse un sospiro e stette cheto, e poi con buon volto rivoltosi, disse: Egli è gran fortuna di un uomo, a cui riesca d'operare un bel fatto con mezzi ancorche non interamente belli: so, che non pure da te, ma da molti può darmisi carico, che essendo sempre stato dalla parte di Francia e venuto in alto grado co'favori del re Francesco, io l'abbia ne'suoi maggiori bisogni lasciato, ed accostatomi ad un suo nemico; ma se il mondo sapesse, quanto è grande l'amore che io ho avuto alla patria mia, mi scuserebbe, se non potendo salvarla e farla grande altramente, io

avessi tenuto un mezzo che mi avesse in qualche parte potuto incolpare. Nè vo' già raccontare che il re Francesco mi riteneva i servizii, e non mi attendeva la promessa di restituire Savona alla patria, perchè non possono queste occasioni aver forza di far rimutare uno dall'antica fede; ma ben puote aver forza la certezza ch'io aveva, che il Re non mai avrebbe voluto liberar Genova dalla sua signoria, nè ch'ella mancasse d'un suo governatore, nè della fortezza; te quali cose avendo io ottenuto felicemente col ritrarmi dalla sua fede, posso ancora a chi bene andrà stimando, dimostrare il mio fatto chiaro senz' alcun ombra che gl'interrompa la luce ».

Ma se l'amicizia e la dimestichezza con questi potenti non valse tanto a Luigi, che riuscisse a muoverli a favore della patria, siccome avrebbe ardentemente desiderato; certo lo aiutarono a educare l'animo a più maturi pensamenti, e ammaestraronlo a giudicare degli nomini e degli eventi, non secondo il desiderio del cuore amante, ma secondo la realità delle cose; non per impeto di passione che accieca, ma per forza di salde ragioni; nel che sta la principale scienza dei politici. Pertanto, allorchè dopo il 1527, funestissimo per il sacco dato a Roma, i Medici furono espulsi di Firenze e richiamati gli esuli, Luigi coll'affetto d'un figliuolo, fu dei primi ad accorrere, e mentre era stato in principio uno dei più avventati, col senne crescinto dalla sventura e dalla sperienza, mostrossi ora fra i più moderati, fino ad aver taccia di rimesso. e peggio. Ma che importava a lui dei torti giudizii popolari, se i suoi consigli erano per tornare utili alla patria? Ben meschino di animo è quel politico, il quale uon abbia il coraggio di vivere per alcun tempo infame nella opinione del volgo, piuttosto che per

vanità rinunziare a ciò che avvisa dover essere ntile. Tal non era Luigi. Nel lungo esiglio egli aveva imparato e di chi doveasi massimamente aver timore, e in chi riporre fidanza; laonde, allorquando nel Consiglio della città vennesi a quella del riordinamento del governo, e delle alleanze da procurarsi a sostegno della libertà: egli, amico di Francia, beneficato da Francesco Lo non dubitò con maraviglia universale di pronorre a' suoi l'amicizia di Cesare. Tommaso Soderini parlò contro il parere di lui, e siccome e' propugnava un consiglio più ardito, se non più sicuro, e sosteneva l'amicizia di Francia, così : « fu approvato dai più (dice il Segui) per l'amore del popolo Fiorentino a questa parte inclinato, il quale potette tanto, che non pure non si mando ambasciadore in Ispagna, anzi ridussono Luigi, che ne era stato grande autore, che non potesse star più in Firenze, essendo mostrato a dito, come amico del Papa, e nimico della libertà; tanto è proprio costume del popolo, e particolarmente di quello di Firenze, l'usar perversamente la libertà inverso gli autori di essa, o di chi abbia avuto animo di procacciargliene ».

Perdonatemi le lunghe citazioni. Sono storie ed avvenimenti di trecent'anni or sono, ma che si possono (ed è nostra sventura) riprodurre alla lettera per insegnamento degli Italiani d'oggidi. Anche noi abbiamo veduti i nostri migliori, gli uomini che hanno sacrificato più alla liberta del paese, condannati a vicenda e manomessi dalla opinione del volgo, travolto dalle millanterie di uomini nati jeri, e pronti sempre alla prima occasione a tradirci.

Ma Luigi, secondo il costume degli assennati, era troppo innanzi nella conoscenza degli uomini, per indispettirsi di queste ire popolari, di queste ingratitu-Cereseto. Vol. III. dini di gente peggio che volgo, e proseguì a prestare l'opera sua alla patria, la quale in breve sentissi a rovinar sopra gli eserciti pontificii ed imperiati, secondo che egli aveva pur troppo antiveduto. E quando poi il valore di quei disperati fu sopraffatto dalle forze dei nemici, e più dai tradimenti, cosicche i Medici rientrarono per forza al governo della repubblica, egli fu dei primi nelle note dei proscritti. Pertanto dovette una seconda volta partire per l'esiglio, una seconda volta salutare il mar nativo, esclamando:

Rimanti oggi con Dio, sacrato mare,
Che partir ci convien per ire altrove,
Lunge da te, ma non sappiam già dove;
Le stelle il sanno del mal nostro avare.
Prega per noi talor, che, se mai care
Fur queste voglie pie dinanzi a Giove,
Che non faccia ver noi l'ultime prove
Fortuna iniqua, che si trista appare.

Per vero dire l'esiglio di Luigi non fu amareggiato nè dalla povertà, nè dalle persecuzioni, conciossiachè per la virtù sua e per grazia dello ingegno grande ritrovasse alla corte di Francia oneste e liete accoglienze, onori e larghezze d'ogni maniera per sè e pe' suoi figliuoli. Francesco primo che avevalo carissimo, piacquesi mollo de'snoi modi gentileschi, e si giovò dello ingegno di lui in più pratiche di regno, e parecchie ambascerie. Fra le quali è nolevole quella a Carlo quinto, per un annedoto, che rivela i costumi di quelle corti, e l'abito di quelle menti. Avendo Luigi, ragionando, nominato a più riprese l'aquila imperiale; Cesarè ad un certo punto sorridendo con malizia, recitò un verso dell'Alamanni, che dice:

..... L'aquila grifagna, Che per più divorar due becchi porta.

Il Fiorentino senza scomporsi rispose: Quando scrissi quelle parole io ero poeta, a cui sono lecite le finzioni; ed ora parlo siccome ambasciatore che non può e non deve mai Æpactirsi dal vero.

Ma come dei giorni della libertà aveva usato assennamente, così non si lasciò vincere dall'avversa fortuna; e l'uso delle corti e le regali munificenze, non guastarono il cuore dell'ottimo cittadino, il quale, avendo la patria in cima d'ogni altro pensiero, non seppe mai dimenticarla. Tutte le azioni di Luigi erano volle a quest'ultimo segno, tutti gli scritti suoi sono pieni del nome di Firenze e del paese natale. Tra il sorriso delle feste cortigianesche egli rammenta il volto de' suoi concittadini, fra le bellezze delle campagne francesi, egli ricorda i poggi beati, le floride praterie della sua Toscana. La vista dell'Oceano gli rimembra le acque del Tirreno; e però volgendoglisi e parlandogli come a persona viva, esclana:

Padre Ocean, che dal gelato Arturo Ver l'occidente i tuoi confini stendi

Deh l'onorato tuo figliuol Tirreno

Prega in nome di noi, che più non tenga Gli occhi nel sonno, e che si svegli omai; E del chiaro Arno suo pletà gli venga,

Ch'or vecchio e servo, e di miserie pieno Null'altra aita ha più che tragger guai.

La vista della Senna gloriosa non lo compunge che a pietà, ricordandogli l'Arno suo, che scorre fra non libere sponde: Quanta invidia ti porto, amica Sena, Vedendo ir l'onde tue tranquille e liete;

in quella che

Il mio bell'Arno in si dogliosa guerra
Piange soggetto e sol, poi che gli è tolta
L'antica gloria sua di libertade.

Che se dopo molti auni gli è finalmente consentito di rivedere se non la Toscana sua almeno le rive italiane, deh! quale non è la gioia di quel magnanimo cuore, e come erompe spontaneo il canto dalle sue labbra:

Io pur, la Dio mercè, rivolgo il passo Dopo il sesto anno a rivoderti almeno, Superba Italia, poichè starti in seno Dal barbarico stuol m'è tolto, ahi lasso!

Quindi e'non vede altra via oramai fuor quella di volgersi a Dio, e pregarlo, dicendo:

Mostra pictoso omai, mostra quel giorno Che rechi il fin dell'aspre sue procelle Il tosco fiume; e le stagion novelle Della sua libertà faccian ritorno.

Rado poi è che ne' suoi versi, qualunque siane il tema, cgli non trovi modo di ragionarci de' suoi più cari affetti, e che per mille prove non ne addimostri ogni suo studio essere volto ad un solo intendimento. Egli è cittadino innanzi che poeta, e tra le gentilezze della

corte francese, e le ingratitudini domestiche sapra conservarsi sempre italiano, con un esempio quasi maraviglioso in un secolo nel quale se non mancarono magnanimi modelli di virtù, se ne ebbero troppi di viltà cortigiane, massimamente fra i letterati.

Ma una sorgente di pure e nobili consolazioni, di onorificenze tanto più gioconde quanto più meritate, l'Alananni ritrovò negli studii e nell'amena coltura delle poetiche discipline. Fra le turbulenze d'una vita irrequieta, fra le agitazioni politiche, fra gli errori d'un lungo esiglio, egli trovò ancora agio sufficiente per iscrivere molte opere, le quali, se non valsero a levarlo al primo seggio, gliene assegnarono almeno uno onorevole fra i buoni.

Compose molte Rime, lodate più per la magnanimità dei sentimenti che per l'impeto lirico. Nelle satire, come abbiamo già detto altrove, egli non sa spargere quel sale attico per cui l'Ariosto emulò il Venosino, nè ha l'ira potente di Salvator Rosa; ad ogni modo è un moralista di pregio, e un sempre facile verseggiatore. Nel Giron Cortese, poema cavalleresco, non riuscì a dar vita ad un romanzo famoso dei suoi tempi, essendochè il suo ingegno non fosse per avventura acconcio a questa maniera di epopea, in cui l'Ariosto non ha rivali, e dove si richiede una festività mal confacente ad un carattere severo. come è quello dell'Alamanni. Nell'Avarchide poi, che è un poema tutto di gusto classico, si tenne troppo servilmente stretto sulle orme di Omero, perchè il suo lavoro meritasse di aver vita. La bellezza inarrivabile del greco originale aveva già messo alla tortura lo ingegno di Gian Giorgio Trissino, ma senza frutto, e con pochissima gloria. L'Alamanni al difetto del metodo, che gli cra comune coll'amico suo, o maestro,

Turner Great

se piacciavi meglio, aggiungeva un errore anche più grande nella scella infelicissima dell'argomento. Avarico è il nome antico di Bourges, capitale del Berry nella Francia. Egli cantò l'assedio di questa città, e diede però il nome di Avarchide al suo poema, vanamente Jusingandosi che un fatto oscuro della storia francese potesse dar vita ad una *Riade toscana*.

Ma se, come vi dissi, all'onorata fronte dell'Alamanni fallirono questi epici allori, nessuno gli contende una delle prime corone in fatto di poesia didattica. Il suo poema della Coltivazione valse a lui con più ragione il nome di toscano Virgilio. Lo Spolverini che è giudice in cosifiatte materie assai competente, nel proprio poema della Riseide confessa di trattare una materia, la quale fu non senza

Grave danno comun posta în oblio

Dal gran Collivator, ch' Arno produsse, Gallia accolse e rapl, le cui sante orme Seguo da lungi, e riverente adoro.

L'Arici (1), che tra i nostri contemporanei è dei più lodati, invita i lettori della sua Pastorizia, ad entrar seco in via,

Del gran Coltivator, ch'esule d'Arno, Seguir le tosche Muse ad altro cielo.

Ma di quest'opera dell'Alamanni ci verrà in acconcio di favellare nelle seguenti lezioni. Per ora ci basti d'averne solo accennato, siccome compimento di que-

<sup>(1)</sup> Vol. 199 Biblioteca scelta. Silvestri.

sta notizia biografica, la quale tocca ora al suo termine.

Non essendosi più dipartito dai servigi di Fraucia , Luigi ebbe sotto il successore di Francesco primo , Enrico secondo, i medesimi favori e le stesse pensioni. La nobiltà, del suo carattere, l'altezza della mente lo impedirono di cadere fra il volgo dei cortigiani la sperienza del mondo e la varietà dei casi l'aveano reso troppo prudente per suscitarsene contro le invidie; e perciò fu universalmente compianto alloraquando cessò di vivere nella città d'Ambuosa il giorno 48 di Aprile dell'anno 1556.

"A Luigi di Messer Piero Alamanni.... oltre la nubita della casa (dice il Varchi), oltre la fama ch'egli
togli studi e assidue fatiche sue s'aveva procacciato
grandissima nelle lettere, e massimamente nei componimenti de' versi toscani,..... era di piacevolissimo
aspetto, e d'animo cortesissimo e sopra ogni cosa
amantissimo della libertà. » Lo stesso Varchi (se la
memoria non m'inganna), il quale ci lasciò di lui questo ritratto, scrisse anche una bella lapida, e il seguente distico, imitato da un altro del Bembo per
lacopo Sannazaro:

Sparge rosas tumulo violasque: hic ille Alamannus Petrarchae versu proximus, ut patria.

Rifacendomi ora indictro col pensiero a quanto venneuni detto nel corso di questa lezione, io sento bene l'accusa che voi potreste muovermi, dicendo, avere icpur scrivendo la storia della poesia, parlato qui piutlosto del cittadino che del poeta. Non che sfinggirmi, io fui bene il primo ad accorgermi di questo scambio; ma una grave considerazione m'impedi dallo evilarlo, siccome avrei di leggieri potuto. Fra gli antichi era comune il volere prima il cittadino, e poi l'uomo di lettere; o per meglio dire le elettere non avevano ad essere che un ornamento como antico al cittadino. Noi abbiamo divisa l'una dall'altra qualità, e con quale fortuna none qui il luogo di ricercare. Un così fatto divorzio, che riuset, secondo che io avviso, funesto alle nostre lettere, diventò così universale nel Cinquecento, che avvenendomi pure in questa onorevole eccezione dell'Alamanni, non mancai di usarne tanto ampiamente, che forse avrete diritto di rimproverarmi di essere uscito fuor dei ternini. Tuttavia se l'esempio propostovi quest' oggi, potrà in alcun modo giovarvi a raddrizzare alcuna torta idea intorno agli studii letterarii, non che dolermi, avrò ragione di benedire al mio errore.

## Storia della poesia didattica

#### LEZIONE LL.

SOMMARIO. — Origine e antichità della poesia didattica. — È nello itesso tempo la poesia dei popoli già più maturi — e per qual ragione. — Prime poesie didattiche in Italia. — I due Guidli. — Brunetto Latini. — Dante e la Divina Commedia, considerata siccome
poema didattico. — Il nuovo metodo immaginato da Dante ha molti
imitatori. — Cecco d'Ascoli e l'Acerba. — Francesco da Barberino
e i Documenti d'Amore. — Fazlo degli Überti e il Dittamondo. —
Pederigo Frezzi e il Quadriregio.

Orfeo nunzio de' Numi e sacerdote,
Pecc ai vaghi di sangue uomin silvestri
La bocca sollevar dal fero pasto.
Onde fu detto de' lion rabbiosi
E delle tigri domator. Anch'egli
Anfion, che le mura alzò di Tebe,
Alla cetra accordando inni divoti,
Fu detto ubbidiente (ove gli piacque)
Tratto aver dietro a sè mobili i sassi.
De' prischi ecco il saper; dalle profane
Scerner le sacre, le private cose
Dalle comuni; freno alla vagante
Venere imporre; a' maritali patti
Dar norma; le città cinger di mura.
Sù codici scolpir le nuove leggi:

Quindi onor, culto e nome a' vati e a' carmi.
Co' versi poi ne' maschi petti Omero
D'alta fama, e Tirteo guerriero ardore
Destò di Marte alle magnanime opre.
Fur versi i vaticinii, e furon guida
Della vita al sentier; sepper de' regi
Procacciarsi'l favor le aonie Suore;
Belle di nuovi ludi esse inventrici,
Dolce di lunghe noie esse ristoro:
Ciò pensa, onde la Musa al plettro esperta
Non abbi a vil, nè Febo esperto al canto (1).

Tale, o giovani prestanti, è il concetto che erasi della poesia composto in mente quel gran maestro che fu Orazio Flacco, e in generale poi tutti quanti gli antichi, i quali si accordarono a considerarla siccome una cosa sacra, e ispirata direttamente dall'afflato di una benefica Divinità.

Una poesia che non propongasi alcuna cosa di profittevole, non è agli occhi.loro se non una vanità, per non dir peggio; e solamente chi seppe congiungere l'utile al dolce, è a giudizio di essi, meritevole della corona. Da questo ragionamento rampollava la prima idea della poesia didattica o insegnativa propriamente detta. Se le dottrine civili ed economiche, se le leggi e i precetti della vita fossero rese più piacevoli dalle armonie del verso, dal più immaginoso linguaggio della poesia, non si sarebbero anche più vivamente improntate nella memoria dei popoli nascenti? La impazienza, che è tanto naturale ai giovani, anche allora che trattisi di cose importantissime, non sarebbe governata così dalla dolcezza della poesia? Il bello non sarebbe stato la scala più

<sup>(1)</sup> Trad. del Gargailo.

o della poesia didascalica.

91 agevole al buono; il dolce all'utile? Questo ragionamento era tanto naturale ed ovvio, che la didascalica, mentre, a chi non guarda oltre la corteccia, sembrerebbe (siccome parmi d'avervi già detto) un frutto dei tempi più maturi, se non della vecchiezza dei popoli, è al contrario una poesia che rallegrò la culla dell'umana faniglia. Ogni letteratura incomincia dalla lirica, che è la voce del cuore, e la lingua della fantasia; ma la lirica delle prime età comprende tutte le dottrine religiose e sociali di cui possono essere capaci.

Gl'inni che gli antichi attribuivano ad Orfee, a Lino, a Pittagora, e così va dicendo di tutti gil attri edi; altri edi; a

Gl'inni che gli antichi attribuivano ad Orfeo, a Lino, a Pittagora, e così va dicendo di tutti gli altri educatori e guidatori di popoli, non erano insomma che poesic didascaliche, delle quali si giovavano ad ammaestrare la gente nuova; in quella guisa che i Profeti d'Israello, istruivano il popolo eletto, vaticinando gli avvenimenti futuri col più sublime linguaggio poetico. Tutta la sapienza degli Ebrei può dirsi chiusa in quelli stupendi poemi dell'Ecclesiaste, dei Proverbi, dell'Ecclesiastico. Salomone, il più savio dei re, aveva cantato dall'umile isopo af superbo cedro del Libano; lutte le bellezzo dell'universo; come tra i Greci Orfeo ei nocti fisici avvano, poetando, insegnato la vitti e i pocti fisici avevano, poctando, insegnato la virtù delle erbe, la qualità e il valore delle pietre. Esiodo nel suo poema dei Lavori e dei Giorni esprimeva colla più elegante e ad un tempo la più semplice delle poesie un trattato di morale, e di cconomia domestica; nella Teogonia sponeva le credenze religiose della Grecia; più tardi i poeti gnomici o sentenziosi raccomandavano ai versi le dottrine dell'etica, e final-mente i poeti filosofi nei loro poemi scientifici racchiudevano quanto erasi mai speculato intorno alla natura delle cose e alle maraviglie dell'universo. Così avveravasi alla lettera quel dettato che la poesia fu



la prima sapienza dei popoli, o, per usare la frase d'Orazio, ne venne

Quindi onor, culto e nome a'vati e a' carmi.

In seguito, allorchè cessando questa prima e spontanea ispirazione del cuore, la poesia senti più grande bisogno degli aiuti dell'arte, cominciarono le distinzioni e gli accorgimenti delle scuole. Non si rinnegò il principio generale dell'unione dell'utile al dolce; ma si trovarono le regole speciali della lirica, dell'epica, della drammatica e della didascalica. Ogni poesia doveva mirare a qualche cosa di utile; ma la didascalica si assunse il particolare ufficio di abbellire col riso della fantasia, coi fiori colti sulle rive dell'Ippocrene i dettati d'una scienza, i precetti d'un arte. La natura di ciascun tema suggeri regole proprie, fece conoscere quali ornamenti convenissero, quali si avessero a rifiutare. I maestri seppero dirvi quale tuono doveva prendersi, come si avesse a rallegrare una dottrina quando paresse troppo austera, dove si potesse inserire alcun episodio; tanto che la didascalica, mentre pareva che richiedesse men diretta e potente ispirazione, era in fatti quella ove si voleva maggior arte. E per vero i Romani, che furono un popolo assai meno poetico e più riflessivo dei Greci, riuscirono a maraviglia e vinsero i loro modelli in questo genere di poesia. Il poema di Lucrezio Caro e la Georgica di Virgilio superano di perfezione quanto ci lasciarono i Greci, non escludendo Esiodo, il padre della didattica. Da cosiffatti esempi ne venne eziandio quella opinione nelle scuole, che fra i popoli più maturi, e nelle età in cui le splen-dide illusioni della giovinezza cessano di aver forza, la sola didascalica è la poesia che deve più agevolmente prosperare. Se ciò avesse un fondamento stabile nel vero, siccome sembra, ne risulterebbe un fatto singolare e curioso, essere cioè la poesia didascalica una delle prime a comparire, e l'ultima a perdersi; e' non è senza ragione. I giovani hanno bisogno di maestri, e fra i popoli nascenti anche la scienza prende le gaie forme della poesia. Ai vecchi poi piace di moralizzare, e si cercano fe dolcezze poetiche per menomare l'austerità delle dottrine, e farsi perdonare il tuono magistrale di chi pretende d'insegnare. Nella giovinezza dei popoli la scienza non può evitare d'introdursi nei dominii della poesia; nella vecchiezza il solletico della poesia è con grande cura cercato per temperare l'aridità della scienza.

Questi pochi cenni, che io volli premettere, potrei di leggieri, o giovani egregi, renderli più evidenti coll'esempio d'ogni letteratura; ma basti solo al nostro intendimento, se non è già troppo, l'avere citata all'uopo la poesia biblica, la greca e la latina; e il ricordarvi qui ora almeno quella degli Arabi, i quali, essendo il popolo più poetico di cui si abbia memoria, riuscirono anche ad esporre poeticamente ciò che potea parere più ribelle, ossia la grammatica e l'aritmetica. Bastimi l'avervi notato dei Romani, i quali mentre hanno voce di essere stati il popolo più positivo, diedero per avventura i più perfetti poemi didattici. Negli uni la sovrabbondanza della poesia vinceva le difficoltà della materia; negli altri la finezza e lo studio dell'arte creavano, per così dire, la poesia.

Tali studii e tali confronti potrete farli da per voi e un di certamente vi piacerete di un cosifiatto lavoro, quando vengavi sentito il bisogno di allargare via via il campo delle vostre meditazioni. Quanto a noi rientriano per ora nei termini che naturalmente ci sono disegnati dalla materia di cui abbiamo a trattare.

al gusto dei più. Le sovrane bellezze di Lucrezio Caro e delle Georgiche di Virgilio, formeranno in ogni tempo la maraviglia degli studiosi, e la disperazione di chi accingasi ad imitarli. L'arte non ha per avventura mai fatto in altri lavori maggior profusione de' suoi accorgimenti ed ingegni; ma quanti sono quelli che preferiscano la perfezione della Georgica, alla passione dell'Encide? Questo poema è popolare, e l'altra non potrà mai divenirlo, comechè tutti i maestri ad una voce si adoperino a magnificarlo meritamente siccome il modello più perfetto che ci fosse lasciato dalla classica Roma. Molta parte di questa ingiustizia vuol essere attribuita alla maggioranza dei lettori o incuriosi delle finezze dell'arte, o incapaci al tutto di gustarle; ma una parte è dovuta eziandio al genere poetico, e al modo scientifico nel quale è trattata ne-cessariamente la materia. Senza l'intreccio drammatico da cui si genera l'interesse, senza la passione da cui nasce l'entusiasmo, il languore è quasi inevitabile; e non è però maraviglia se quei poemi a reggersi abbisognino di tutta quanta la potenza di Virgilio, di Caro e di Esiodo.

Per evitare questo scoglio, e mirare nel medesimo tempo al senso estetico e alle affezioni dell'animo, occupando tutto quanto il suo lettore, Dante con un nuovo ingegno immaginò d'incorporare i dettati non d'una scienza sola, ma di tutto lo scibile (che è ben più ) in una azione così artisticamente ordita che la parte dottrinale, essendo pure principalissima, paresse cone sgorgata dall'azione istessa, per non dire quasi accessoria. Con questo metodo senza nuocere alla rigorosità scientifica, non prese quell'apparenza magistrale, che può affaticare, e vado è senza offesa dell'amor proprio di chi ascolta.

Non toccando io qui se non d'un punto solo, non debbo rifarmi ad esporre la generale disposizione della Divina Commedia; ma non posso però lasciare di ricordardarvene almeno i punti principali. E innanzi a tutto se riandate fra voi e voi la storia allegorica, che in una delle nostre lezioni noi abbiamo lungamente cercata, vedrete con quale finezza d'ingegno egli rinscisse a comporre poeticamente un intiero trattato di etica e di teologia. lo vi dissi allora, e giovami ripeter quì, che sono d'avviso, non avere Dante passata senza toccarla nessuna delle questioni più vitali che agitavansi nelle scuole del suo tempo; ma ciò essere fatto da lui con una tale squisitezza d'arte, che non lascia in nessuna parte apparire lo studio, parendo ciò naturalmente richiesto dalla stessa natura dell'argemento. Disposte le file generali della trama, le questioni accessorie sono qua e la svolte con un apparente disordine, quantunque, a vedervi ben dentro, non durasi fatica a conoscere siccome egli avesse misurata ogni cosa, per non dir quasi ogni parola. Ora la natura dei castighi e dei premii, e il grado e la cerchia che sono a ciascuno di essi disegnati, gioverà a spiegarvi quasi graficamente la gravezza dei vizii o il merito delle virtù: ora la presenza d'alcuno dei personaggi del dramma trarrà in campo a vicenda o questioni di filosofia, o discussioni teologiche. Qui sarà Farinata che spiega la condizione dei dannati; più innanzi Guido da Montesettro, a proposito della propria condanna, vi parlerà del valore del pentimento: altrove Virgilio spiegherà la natura dell'amore; e poscia nei cieli Beatrice non lascerà in oscuro uno solo dei dubbi che possono rampollare nell'animo del poeta inteso alla contemplazione de' regui eterni.

Ma l'orditura del poema è tanto ampia, e la disposizione così felice, che di mezzo a questi punti car-Cereseto. Vol. III. dinali della scienza, il poeta può far capire a maravi-glia ed introdurre altre e infinite questioni di filosofia naturale e positiva, che quand'anche siano accessoric, servono a dare compimento al grande albero enciclo-pedico. La vista del cielo e l'ordine del suo viaggio allegorico, porgerannogli occasione di svolgere tutte le dottrine astronomiche e geografiche del tempo suo; lo incontro dei mille personaggi, che per la natura del luogo scelto all'azione, possono appartenere a tutte le clà, a tutti i popoli, lo pongono al fatto di mettere in campo quante questioni istoriche si agitarono mai rispetto all'antichità, e tutte quelle più vive che travagliavano l'epoca del poeta. Qui Stazio spie-gherà al pellegrino la teoria della riproduzione; colà l'aquila simbolica canterà le glorie dell'impero, e get-terà i primi semi della filosofia della storia; in una parte Beatrice darà la ragione delle macchie lunari; nell'altra Virgilio sporrà il sistema della cosmogonia tolemaica. Negli altri poeti i paragoni non sono che aiuto a dar chiarezza ad un pensiero troppo astruso, a dar rillevo ad un quadro, o finalmente a rendere in alcua maniera visibile una qualunque siasi modificazione de-gli animi; ma in Dante sono scelli con tanta accortezza che le più volte servono anch'essi allo svolgimento del suo disegno, e riescono non come negli altri un aiuto o un ornamento, si bene una parte viva del disegno.

Ma se lo avere saputo ordire con arte così nuova

Ma se lo avere saputo ordire con arte così nuova il suo poema ci dà indizio in lui d'una grande potenza d'intelletto e di fantasia; lo averlo poi saputo eseguire con tanta, dirci, religione della scienza, suppone infinite altre virtù, che per essere meno avvertite, non sono meno importanti. Il concepire e l'abbozzam enentalmente il piano d'una vasta opera non è cosa ne rarissima, nè, dirci, difficilissima; e pochi sono gli studiosi

ai quali nel silenzio del loro gabinetto non sia passata dinanzi agli occhi della mente l'immagine lusinghiera di un vasto lavoro, di un gran poema, di una grande istoria, di un generale sistema scientifico. Ma quando cessa, sto per dire, questa esultanza della creazione, ed entrasi nel campo spinoso della realità, allora germogliano da ogni parte i triboli, allora si affacciano i più impreveduti ostacoli, allora incominciano le stanchezze, i pentimenti, le paure e i sonni inevitabili alla nostra fralezza. In opera di lunga lena, diceva Orazio, è lecito alcuna volta il dormicchiare : quandoque bonus dormitat Homerus. Or bene, o giovani, questa è per me una delle maraviglie più stupende della potenza di Dante, che egli non lasci giammai vedere lo scoramento dell'animo, o la stanchezza della mano. Ogni parola è in lui così misurata che saprete renderne all'uopo la più minuta ragione, ogni definizione scientifica è tanto esatta, che potrete utilmente citarla in un libro di scuola, ogni epiteto così conveniente, che per quanto possa parervi strano a prima giunta, ne troverete, ben pensando, la spiegazione in un libro usato di quei giorni, in una tradizione, in una, se volete anche, superstizione volgare. Nulla è indifferente al poeta, ed ogni tinta più risoluta si armonizza sulla tavolozza del grande pittore.

Fu detto da taluno, e ben troppo leggermente, che nel Paradiso sentivasi la vecchiezza del poeta. Dante istesso avea preveduto che la sublimità dell'argomento e della trattazione avrebbero sgomentati niolti lettori, e però sclamava, in quella di slanciarsi nel pelago smisurato:

O voi che siete in piccioletta barca, Desiderosi d'ascoltar, segulti Dietro al mio legno che c∡ntando varca, Tornate a riveder li vostri liti:

Non vi mettete in pelago, chè forse,
Perdendo me, rimarreste smarriti.

L'acqua ch' io prendo giammai non si corse:
Minerva spira, e conducemi Apollo,
E. neve Muse mi dimostran l'Orse.

Il pocta non erasi mal apposto nel suo giudizio e tinore; ma io non credo di esagerare asserendo che il Paradiso, non che essere l'opera dell'uomo invecchiato, è la cantica delle tre dove egli ha raccolte tutte quante le sue forze, a cui attese colla diligenza maggiore, dove sono versate a piene mani tutte le dovizie della più eletta poesia, dove cercò quanti aiuti potevano essergli forniti e dalla nobile mente e dalla diuturnità degli studii:

O buon Apollo, all'ultimo lavoro Fammi del tuo valor si eletto vaso, Come dimandi a dar l'amato alloro. Infino a qui l'un giogo di Parnaso Assai mi fu; ma or con amendue M'è d'uopo entrar nell'aringo rimaso. Entra nel petto mio, e spira tue, Si come quando Marsia traesti Dalla vagina delle membra sue. O divina virtu, se mi ti presti Tanto che l'ombra del beato regno, Segnata nel mio capo io manifesti, Venir vedràmi al tuo diletto legno, E coronarmi allor di quelle foglie Che la materia e tu mi farai degno.

L'esempio di Dante, il quale ricomponeva la poc-

sia didascalica, servendosi d'un metodo tutto suo, con un ardimento sconosciuto, non che essere infruttifiero, servi di norma per due secoli intieri ai poeti che vennero dopo. Che se le imitazioni non riuscirono sempre felici, di questo mon vnobsi accagionare il modello; ma si piuttosto lo errore degli imitanti, i quali pretesero riprodurre tutto il quadro danteseo, anzi che accontentarsi di segmirne il metodo. Ora se il metodo era giusto, non ne veniva per conseguenza che le forze dei più dovessero bastare a tal opera, a cui è gran privilegio di una nazione il poterne contare una sola nei proprii annali. Omero, Dante, Shaksneare, sono uomini soli piuttosto che rari.

Comunque ciò sia, essendo che noi crediamo che per l'appunto il metodo sia giusto, e noi facciamo qui ufficio di storici, così giovi chiarirsene per via d'esempii, dando un cenno dei principali imitatori, nou senza aggiunger voti, che altri ai di nostri nella maggiore pienezza delle scienze di cui meritamente ci vantiamo, pongasi per la medesima via, e rinfreschi una gloria che veramente può dirsi tutta nostra.

Contemporaneo di Dante, ma più famoso per l'ardimento dei pensieri e la infelicità della morte, che pel merito del suo poema filosofeo, è Cecco Stabili o Francesco d'Ascoli (dal nome del paese), it quale, quantunque affetti un ingiusto disprezzo per la Divina Comnedia, vedesi aperto che proponevasi d'imitaria, correndo al postutto la medesima via. L'errore di Cecco sta appunto in ciò che non comprese l'intendimento artistico di Dante, e rifiutò quindi quella parte della Commedia, che rendeva amena ed accessibile la scienza in un poema. Pertanto l'Acerba, ovvero mucchio di nozioni dottrinali (come suona lo strano titolo, acervus) non riuscò, che un meschinissimo trattato enciclopedico,

dove sono esposti nudamente i diversi rami delle scienze, senza che lo Stabili giunga mai a rallegrare il suo tema con un fiore poetico, a consolare l'aridità di quel deserto scientifico. Egli aveva pertanto ogni ragione, di credersi lontano dalla maniera di poetare del suo coevo; ma se avesse avuto alcun senso di poesia non doveva neppure lusingarsi di raggiungere il fine che si proponeva, cioè di mostrare in qual modo si possa arrivare

Al santo regno dell'eterna pace,

e come riposarsi

Nel sommo bene dell'eterno fine.

Anch'esso l'Allighieri erasi fisso in mente di salire il dilettoso monte,

Ch'è principio e cagion di tutta gioia;

na non ismarrissi lungo la via difficile, avendone scelta una sicura, che (mal per lui) Cecco si avvis stoltamente di rifiutare. Le ultime stanze dell' Acerba sono la professione di fede e insieme la condanna dell'autore; consentitemi quindi che ve le reciti, e come sempio del suo verseggiare, e del torto giudizio che faceva della Commedia. Il disprezzo di questa spiega la meschinità di quelle; imperocchè giudicando in si fatta guisa della poesia di Dante, è naturale che scrivasi come Cecco d'Ascoli:

Qui non si canta al modo delle rane, Qui non si canta al modo del Poeta, Che finge immaginando cose vane;
Ma qui risplende e luce ogni natura,
Che chi intende fa sè e la mente licta,
Qui non si sogna per la selva oscura.
Qui Paolo non veggo, nè Francesca,
Delli Manfredi non veggo Alberico,
Che colse amari frutti da dolc'esca;
Del Mastin nuovo e vecchio, e di Velucchio,
Che fece di montagna più non dico,
Nè di Franceschi il sanguinoso mucchio.
Non veggo il Conte, che per ira casto,
Tien forte l'Arcivescovo Ruggiero,
Pendendo dal suo ceffo il fero pasto;
Non veggo qui squadrare a Dio le fiche;

Non veggo qui squadrare a Dio le fiche Lascio le ciance e torno su nel vero; Le favole mi fur sempre nemiche.

Povero Ceccol più nemiche ti furono le Muse, le Grazie, e più ancora gli uomini, presso ai quali non sacrebbe rimasa forse neppure memoria del tuo nome senza il miserando infortunio della tua morte. Veramente una gloria comperata col rogo non si parrà gran fatto invidiabile ai posteri.

Non molto più felice, quantunque educato alla scuola di Brunetto Latini, che tanto paternamente in-segnava a' suoi alunni come l'uom' s'eterna, fu Francesco da Barberino nei suoi Documenti d'Amore. Poema didascalico morale sul gusto di quello di Dante, i Documenti potranno essere studiati con qualche frutto dagli amatori della nostra lingua, senza che però si giunga ad evitare le noie che accompagnano una poesia senza vita, una verseggiatura senza armonia.

Amore ordina al Poeta di pubblicare i suoi Documenti, mediante il concorso di dodici persone o virtù, le quali sono con una faticosa monotonia l'una diefro l'altra descritte, per comporne così una spezie di trattato di etica in rima. I precetti stessi non sono sempre nè scelti con giudizio, nè giusti, ma quando fossero, non varrebbero ancora la spesa di quelle migliaia di strofe, simili a quelle che vi citerò or ora per saggio.

Nel Documento quinto sotto la rubrica dell'Industria dànnosi centocinquanta Regole, o come dice il Poeta:

Seguita qui di regole un trattato, Le quali alle fiate Son trovate fallate, Ma le più volte Son vere cotte: Lor stile in rime non è limitato.

Nella regola terza dice:

Poco val cominciare, e mezzo intrare, A chi del fin non si puote laudare.

Nella settima

Meglio è divider, che perder la preda. E danno ognun leggiero Chi sa portare è saggio, Per riparar contra l'altro, ch'è maggio.

E così di seguito per cencinquanta ripetizioni. Altrove sarà il caso di una lunga filastrocca di versi non dissimili dai seguenti, che non vi parranno, credo, gran fatto piacevoli.

> Or seguita dottrina, Che a tutti stati è fina. Pensa davanti al tratto; Se poi che l'avrai fatto,

Potrà biasmar Ragione

La tua disposizione.

E se da te non vedi,

Consiglio chiedi, e credi.
S' el non c'è chi consigli,

- Guarda ben come pigli; E dove nullo isforza, Nel dubbio tien tua forza,

Tu non prender l'affare, Se ti-può manco dare.

Pochissimo letto quanto i Documenti e l'Acerba, sebbene di gran lunga migliore è il Dittamondo di Fazio degli Uberti, nipote a quel Farinata, reso immortale più dai versi di Dante, che dal suo stesso valore guerriero. Dei primi due poemi si può dire che appartengono alla scuola di Dante; ma nel Dittamondo la imitazione è troppo visibile, per non considerare Fazio, siccome un vero alumo di lui.

In quella guisa che Dante volle descrivere il mondo morale, Fazio si propose di cantare del fisico, non accorgendosi però che quello che nella Commedia dantesca non usciva fuor del verosimile per il luogo dove il poeta aveva collocata la sua scena; non potea essere più tale nel concetto del Dittamondo. Forse, quando Pazio fosse riuscito a mandare a compimento il suo lavoro, la trama conoscerebbesi con maggiore chiarezza; ma da quel tanto che possediamo (quantunque non sia poco) parmi che non ci sia lecito di ragionevolmente sperarlo.

L'orditura del poema è in brevi parole la seguente. La virtù invita al bene il buon Cantore, il quale pregando Iddio ad essergli largo di aiuto, si avviene in S. Paolo primo eremita, a cui si confessa devotamente.



per avere forze e conforto alla bella impresa che e' si propone. Intanto una mala strega fa prova di smuoverlo, ma il poeta sa cavarsene senza gran danno; e però siccome una prima mercede della vittoria ottenuta, incontra l'antico Tolomeo, che gli addita in qual modo possa compiere il suo viaggio, e poscia Solino, il geografo, che gli si fa definitivamente com-pagno come Virgilio a Dante; conducendolo a visitare a parte a parte il mondo, e narrandone a lui via via anche la storia. Certo la vista dell'universo, e lo svolgimento della storia dell'umanità è documento perenne di Provvidenza; ma non può negarsi che la via scelta dal poeta non sia lunga anzi che no, e talvolta auche noiosa. Le descrizioni geografiche e le rassegne istoriche abbelliscono un poema, quando giovano, sic-rome nelle antiche epopec, a disegnare la scena dove ha luogo l'azione, o a farci conoscere il carattere dei personaggi del dramma; ma una perpetua descrizione deve alla lunga dar nel languido, quand'anche sia fatta da una mano più maestra di quella di Fazio. Se talvolta riesce a dipingere, più spesso non sa evi-tare le aridità d'un catologo, che sarebbero difettose anche in un trattato di geografia, e diventano incomportabili in un poema.

Bastimi citarvene un piccol tratto relativo all'Italia nostra, il quale varrammi presso di voi per molti altri.

Italia è fatta in forma d'una fronda
Di quercia, lunga e stretta, e da tre parte
La chiude il mar e percuote con l'onda.
La sua lunghezza è, quando si diparte
Da Pretoria Augusta infino a Reggio,
Che in venti mille miglie si comparte.

E se il mezzo di tutto trovar deggio, Proprio nei campi di Rieti si prende: Così si scrive ed io da me lo veggio. Monte Appenin' per lo mezzo lo fende,

E più fiumi real da lui si spande Da quella parte, onde Toscana pende; Poi come 'l poggio tien dall' altre hande, Per le sue ripe molti ne disegna,

Che nel mare Adrian dritto li mande. Maraviglia non par, se già fu degna

Tanto, che 'l mondo governava tutto, Si ben che abbia ciò par le convegna.

Italia tien forcelluta la coda,

E l'una parte guarda i Siciliani, L'altra verso Durazzo drizza e snoda. Abitata fu prima da villani,

Lo nome suo da Italo prese, Che di qua venne co' Siracusani.

Saturno fu da cui'l popolo apprese A viver come uomo, e da Latino

La lingua latina poi discese.

Piace ad alcun, che a quel tempo vicino

La lettra prima ci desse Carmente,

Penso inspirata dal voler divino. Confina con Provenza nel ponente,

Con Francia con la Magna e il mar Leone, Dal mezzodi con l'Africa pon mente.

Dall'altra parte ver settentrione Lungo il mar Adrian lo Schiavo vede, Ove Durazzo e Dalmazia si pone.

Malgrado lo sforzo, di cui anche in questi pochi versi avete più d'una prova , Fazio , quando il suo tema diventa meno ingrato, mostrasi alcuna volta poeta e ci fa ricordare essere egli l'autore di alcune liriche, delle quali oso dire che si terrebbero i nostri migliori. La canzone, che incomincia:

Lasso, che quando immaginando vegno ecc.

dove lamentasi della propria miseria, è colorita con tanta forza di tinte che Giacomo Leopardi, così grande maestro in questo genere di krica, non vorrebbe ritutarla per sua. Così del pari quell'altra, nella quale tratta d'amore, direi che inconinch con tma stanza degna del Petrarca, che io voglio citarvi, affinche vegiate come la diversità e omogeneità degli argomenti possa valere in tutte, ma principalmente nelle poetiche discipline:

lo guardo infra l'erbette per li prati,
E veggio il variar di più colori
Rose, viole e fiori,
Per la virtù del ciel che fuor li tira.
E son coperti i poggi, ove ch'io guati,
D'un verde che rallegra i vaghi cuori:
E con soavi odori
Giunge l'orezzo, che per l'aer spira:
E qual prende, e qual mira
Le rose, che son nate in sulla spina,
E così par che Amor per tutto rida.
Il desto che mi guida,
Però di consumarmi il cor non fina,
Nè farà mai, se non vegg'io quel riso,
Da qual stato più tempo io son diviso.

Un poeta che ha l'orecchio educato all'armonia di

cosiffatti versi, meriterebbe veramente d'avere indovinato nel suo Dittamondo un argomento e più nuovo e più gradevole.

Ultimo di questa schiera, uscita direttamente dalla scuola di Dante, e col quale, a detta di Emiliano Giu-dici, chiudesi il Trecento, è Federigo Frezzi da Foli-gno, l'autore del Quadriregio, o poema dei quattro Re-gni, cioè d'Amore, di Satanasso, delli Vizii e delle Virtu. Il Frezzi si propose nè più ne meno del suo modello, Il Frezzi si propose ne più ne meno dei suo mouento, di ritrarre la condizione e poi il viaggio dell'uomo, che dallo stato di vizio vuole salire a quello di virtù, cercando per sè una via nuova, e pur trovandosi quasi sempre in quella del suo grandissimo maestro. E qui appunto sta l'errore cardinale del poeta. Egli vorrebbe, e meriterebbe di essere libero di sè, menvorreune, e meracreone ai essere moero di se, men-re volontariamente si fa schiavo. Cionondimanco parmi giustissima l'osservazione del Gindici succitato, il quale piacquesi di scrivere nella sua istoria una lunga ana-lisi del Quadriregio, e non dubitò di asserire, aver egli tali pregi che avrebbero insuperbito qualunque dei poeti di quell'epoca. Che se la imitazione non fosse nel Frezzi così continua e così, direi scrupolosa; se egli non avesse esagerato quei modi e quelle inven-zioni e fantasie che in Dante non sono, nè potrebbero così facimente diventare difetti; voi trovereste nel Quadriregio molta poesia e un arte non comune. « Se il poema del Frezzi (dice lo storico sullodato) a noi, cui è dato guardare i tempi da critici, apparisce nelinsieme come un frutto che accusa la stagione che cade, non possiamo negargli pregi singolarissimi e veramente poetici in fatto di stile. Talune voci e frasi municipali guastano di quando in quando la purità della dizione, non nego; concedo parimenti che egli sia più poeta nei tratti dottrinali che nelle dipinture

delle passioni; nulladimeno spesso ha una eleganza squisita, non rade volte si leva ad una sublimità non comune a qualunque de' poeti contemporanei ed è affatto suo un bell'artifizio di muovere il verso; pregi tutti che bastano a costituirlo primissimo tra gl'imitatori di Dante. » Io poi dal mio canto non dubiterci di aggiungere, che lo studio del Quadriregio molte volte potrà giovarvi alla intelligenza della Divina Commedia, e massime a quella dell'allegoria, dove lo allontanarsi dai chiosatori antichi, diede anche luogo fra noi agli errori più grossolani.

Ma nerché non vi paia che dietro il peso dell'autorità del Giudici, io abbia esagerato nelle mie lodi per una certa vaghezza di far prevalere giudizii nuovi, non ispiacciavi ch'io scelga da questa e da quella cantica parecchi brani che mi giustifichino, e forse v'invoglino un poco di quella lettura.

E cominciando appunto dalla poesia dottrinale, che è primo pregio nel Frezzi, scelgo un tratto nel terzo libro. dove il poeta chiede a Minerva, in qual guisa Satanasso potesse montare in tanta superbia da desiderare di essere uguale a Dio.

La Dea rispose, quando m'ebbe inteso: In due superbie offese il Creatore Il rio Satan, e quelle io t'appaleso. Se sol per sua bontà alcun Signore Levasse un servo giù da basso limo, E ponesselo in stato e grande onore: Ed ei dicesse fra se stesso: lo stimo Meritar più, che quel che m'ha donato, Per mia bontà, ed esser più sublimo: Costui saria superbo, e saria ingrato. In questo modo enfiò Satan le ciglia Contra colui ch' allor l'avea creato.

E da che il servo in possa s'assomiglia
Al suo signor quant'egli, al parer mio,
Più di dominio ed eccellenza piglia;
Così fec'egli, che innalzò il desio
Ad aver possa a far quelle due cose,
Le qua' solo a sè serba il sommo Dio:
Cioè creare, e le cose nascose
Saper, che sono occulte nel futuro;
Per questo il gran Superbo a Dio s'oppose.

Nel decimo quinto poi dello stesso libro, dove ragiona con modi affatto degni dell'originale in cui tenca fissi gli occhi, del vizio della lussuria, così egli introduce a parlare uno de' suoi personaggi:

E un gridò: Io son Sardanapallo

Lusurioso, che nel gran reame
Non vissi come re, ma come stallo;
Vestito come donna fra le dame,
Seguendo della carne ogni talento;
Or posto son tra l' fango e tra l' letame.
Vivo cbbi l'arra, ed ora ho il pagamento;
Ch'ogni peccato la pena riceve
Prima nel mondo, e poi qui ha l' tormento.
Vero è che su nel mondo è ratto e breve,
E quì ogni dolor dura in eterno,
E anco è più intensivo, e via più greve.
Però che l' male, il qual è sempiterno,
Rispetto a quella doglia, ch' è finita,
Nulla ha proporzion, se ben discerno ecc.

La paura di soverchiare nelle citazioni costringemì a troncar a mezzo; ma non può impedirmi si che non mi creda in debito prima di abbandonare questo tema, di riferire almeno taluni dei paragoni e maniere di esprimersi, che mi parvero più efficaci, e più ritraenti quell'arte del dipingere le varie passioni dell'animo, che è tutta cosa dell'Allighieri.

Eccovi a mo' d'esempio un tratto dove si descrive il pudore d'una timida fanciulla:

Come la sposa, cui pudor fatichi, Così un si de labbri le usci fuora Pur con vergogna, e con atti pudichi.

La stessa immagine è riprodotta nel sedicesimo, e non meno efficacemente:

E come va per via sposa novella A passi rari, e porta gli occhi bassi Con faccia vergegnesa, e non favella; Così la falsa muoveva li passi Per ingannarmi ecc.

Ma veramente dantesco parravvi quel passo, dove ragionando egli delle virtà dei regnanti e dei mali effetti dell'ira, se non siano temperati dalla virtù opposta, dice:

É a sè ed anche attrui pericolosa.

Chè quando ira s'aggiunge alla potenza,
Se la virtù benigna non raffrena,
Fa più ruina, quant'ha più eccellenza.

Siccome Iddio ridendo rasserena,
E turbato Egli torneria in caosse

E se la signoria non prende a sposa La virtù mansueta, ovver elemenza,

La terra, il cielo, e ciò che frutto mena

Così le signorie stando iraconde, Quanto più alto son, maggior fracasso. E maggior mal convien che ne seconde.

A compiere queste mie citazioni, non v'incresca che lo aggiunga uno o due almeno dei cominciamenti dei canti, per aver anche un esempio della rapidità ch'e' riesce a dare alle sue narrazioni. Pittoresco fra gli altri sembrami il principio del tredicesimo nel primo libro:

Appena eravamo iti un miglio e mezzo. Ch'io vidi in una valle una donzella Sotto una quercia che si stava al rezzo. Io andai a lei, e dissi: O Ninfa bella, Di qual reame sei? O dolce dama, Deh fammi cortesia di tua favella, E dimmi il nome tuo come si chiama? Così soletta e senza compagnia Aspetti tu alcun che forse t'ama? Ella si volse, e riverenza in pria Fece alla Dea, e poi così rispose, ecc.

Il decimoquinto al contrario apresi con una sentenza di filosofia morale, e con quel fare spedito ad un tempo e solenne, che fu quindi reso tanto famoso dagli esordii dell'Orlando di Ariosto, e dice:

L'Amor con la speranza è si soave, Che fa parer altrui doice e leggiera La cosa faticosa e da sè grave. Che sempre mai, quando l'animo spera Aver il premio della sua fatica, Piglia l'impresa con la lieta cera. Cereseto. Vol. III.

Ma basti oramai, o giovani egregi, se pure non mi accuserete di aver oggidì soverchiato e per lunghezza e per frequenza di citazioni. Ciò per altro non avvenne tanto involontariamente che non avessi anzi nel nio segreto alcune buone ragioni, che mi facessero forza. E innanzi a tutte parvemi giusta quest'una; che nelle scuole, dove per lo più suole tenersi troppo e all'autorità ed all'uso, rado è, che parlandosi della didascalica, incomincisi prima del Rucellai e dell'Alamanni. Io, mentre pure ho in tanta venerazione questi poeti, che volli scegliere l'ultimo siccome il principe in cosiffatto genere di poesia, peuso d'aver fatta cosa giustissima ricordandovi, e anche a lungo, la scuola dell' Allighieri. Considerato come poeta didascalico, egli inventò un nuovo genere, e disegnò una via non mui corsa, per usare anche la sua frase. La novità e la bontà del metodo suo fu così universalmente riconosciuto e scutito, che per quasi due secoli non si volle più dipartirsene, comecchè le imitazioni non riuscissero felici. Se il Cinquecento non avesse abbandonate le tradizioni più recenti, avrebbe quindi anche nella didascalica prodotta qualche splendida creazione, qualche gemma nuova da aggiungere alla corona dell'Italia nostra. Ma il Cinquecento rinunziò a questa gloria, contentandosi, come vedremo, di essere un elegante traduttore di Lucrezio Caro e di Virgilio; e allora Dante come poeta didascalico fu o dimenticato o negletto.

## Segue la storia della poesia didattica

## LEZIONE LIL

-34 mil 151

SOMMARIO. — Errore del Ginquecento rispetto alla imitazione dei Glassici. — La forma dantesca della didattica è riflutata per l'anica. — Le Api' del Rucellai e la Coltivazione dell'Alamanni. — Giddizio di questi due poemi. — Si espongono alcune sentenzo del Paravia. — Ancora alcuni cenni sull'Alamanni, e conchiusione di questa lezione.

Noi abbiamo dovuto a tante riprese già dire dei cangiamenti operati dal Cinquecento nello indirizzo nel gusto delle lettere volgari, che potrà parervi, o giovani, cosa soverchia lo accennarne ancora una volta in quest' ultima parte dei nostri studii sulla poesia. Tuttavia, se per dar chiarezza al mio tema, non potrei passarmene al tutto, non ho per altro bisogno di lunghi ragionamenti; mentre da una parte i fatti parlano da sè, ed è più che sufficiente dall'altra il rammentarvi le cose già dette sopra, perche ne troviate le ragioni.

Dante aveva derivata la sua poesia dalla duplice fonte della classica antichità, e delle nuove instituzioni cristiane, da Omero ed Isaia; e aveva perciò creato un nuovo genere poetico, il quale abbellivasi della squisita forma del politeismo, cercando poi la sublimità del sentimento nel Cristianesimo. I Cinquecentisti rifiutarono, senza forse addarsene, la miglior parte del patrimonio legato loro da Dante e dalla sua scuola; e inebbriandosi nella vista delle bellezze della forma, contentaronsi, come dissi appunto sul chiudere della passata lezione, di parere e di essere traduttori. Allora la didascalica (per non parlare qui se non di quello che spetta al tema odierno) dimenticò o non vide le utili innovazioni di due secoli, rimontando senz'altro fino all'epoca di Virgilio e di Esiodo.

viate le utili ilmorazioni ut ute seconi, rimoraziono stri z'altro fino all'epoca di Virgilio e di Esiodo. I modelli non potevano essere nè più eletti nè più leggiadri quanto ai pregi poetici; ma se i Cinque-centisti allo studio amoroso e intelligente di essi aves-sero unito i nuovi elementi danteschi, avrebbero fatto certamente una prova migliore, ed oltenuto un trionfo più fruttifero per l'avvenire. Quegli antichi medesimi non avevano usato diversamente rispetto ai poeti che li aveyano preceduti, dando anch'essi alle loro compopriciani una forma nuova e allargando l'orditura dei primi abbozzi. Innanzi che si pensasse ad esporre poeticamente un sistema di filosofia come fece Lucrezio Caro, ovvero un trattato completo di agricoltura come Virgilio; la poesia aveva già espressi in sentenze staccate i precetti di questa e di quella fi-losofia, di questa e di quell'arte. Prendete a mo' d'e-sempio i detti di Publio Siro; e qualunque sia la bellezza della forma loro, li troverete ancora ben lon-tani da un poema regolare, dove si esponesse un intiero trattato di etica, secondo che usa Virgilio rispetto l'agricoltura.

À questa progressione nelle vie dell'arte, che aveva fra gli antichi toccato appunto il suo ultimo termine nella Georgica virgiliana, l'opera più perfetta che ci legasse Roma pagana, Dante aggiunse alcuna cosa di nuovo riguardo all'invenzione. Un cosiffatto intendimento da-rebbe qualche pregio alla Commedia, quand'anche per l'architettura e per la forma non fosse riuscita al tutto singolare. L'elemento drammatico che in Lucrezio è in Virgilio, è sobriamente introdotto per via di alcuni episodii, nella epopea dantesca s'immedesima colla scienza; o a meglio dire, per opera di lui, la scienza drammatizzata diede maggior vita alla poesia didascalica. Ma di tutta questa innovazione il Cinquecento o non si diede pensiero o non si accorse, come sembrami più probabile; e perciò, secondo l'avviso nostro, sarebbe stato in perdita, quand'anche avesse poluto far tutte sue le squisitezze virgiliane. Tuttavia, siccome tra il metodo di Virgilio e quello dell'Allighieri, il primo è infinitamente più agevole, così il Cinquecento, anche dimenticando le ricchezze domestiche, finì col prevalere tanto, che la Commedia non venne quasi più annoverata fra i poemi didascalici. Che importava se Dante avea formalmente dichiarato essere il suo poema dottrinale? I più non vi posero mente, i più coscienziosi recarono in dubbio l'autorità dell'autore medesimo, negando l'autenticità delle sue parole, e così noi tornammo antichi anche a rischio di essere sragionevoli.

L'ufficio dello storico e del critico diventa forse meno piacevole, ma di gran lunga più facile, non tratandosi più di cercare e far giudizio della invenzione e dell'orditura, ma solamente della escenzione artistica del lavoro. Tutti i poeni didascalici hanno in tal guisa finito coll'avere una sola fisonomia, e non sono però sfuggiti sempre ad un peccato, che è grave in ogni cosa artistica, gravissimo e micidiale in poesia, cioè la noia. Ma di questo fanno giustizia i lettori; quanto a noi non abbiamo che ad accennare dei principali, toccando

appena dei secondarii; senza speranza tutlavia di guardarci dalle omissioni, inevitabili nella maravigliosa abbondanza della materia.

Primo per ordine di tempo se non di merito nella nuova scuola dei didascalici, è Giovanni Rucellai, il quale nel suo poemetto delle Api, riprodusse il quarto libro delle Georgiche virgiliane, Educato agli studii dell'antichità in una famiglia che diventò famosa negli annali della nostra letteratura, Giovanni potè negli Orti paterni assistere ai colloquii eruditi di Marsilio Ficino, di Angelo Poliziano, e di tutta quell'altra schiera di valorosi, che componevano la nuova Accademia platonica; potè rallegrarsi negli splendori artistici della corte di Leon X suo cugino, e trovare incoraggiamenti e inspirazioni in quell'apoteosi italiana delle arti di Grecia e del Lazio, Allorchè si pensa all'ebbrezza di quei giorni, non sentesi più alcuna maraviglia che Rucellai e tutti i coevi suoi dimenticassero o non amassero gran fatto la civiltà robusta, ma tuttavia semiselvaggia dell'epoca dei Comuni, del secolo di Dante.

A somiglianza di tutti gli altri Giovanni non pensò e non iscrisse che ricalcando i modelli antichi. La Rosmunda e l'Oreste sono vere traduzioni del teatro greco; e le Api a cui deve tutta quanta la sua popolarità una libera versione dei versi di Virgilio. A dir vero le lodi che furono prodigate a questo lavoro sono tali e tante, che altri non osa, per così dire, pensare diversamente, dubitando a ragione di dare in falso. Cionondimeno, se piacciavi di leggere contemporaneamente il modello che il Rucellai riproduceva, e la Coltivazione dell'Alemanni, anch'esso imitatore di Virgilio, forse il poemetto delle Api non vi sembrerà più d'un lavoro mediocre. Mi perdonino i maestri la

irriverenza dell'epiteto; ma innauzi di pronunziarlo, rilessi il pocmetto, e poi Virgilio, senza che mi soccorresse mai un epiteto diverso, senza che rtrovassi mai dove il Rucellai emulasse il suo escunplare, dove la squisita bellezza dell'originale riscaldasse l'anima tiepida dell'imitatore. L'armonia che in Virgilio è sempre tanto potente, ripetuta dal Rucellai non ha più che la somiglianza d'un debole eco; imperocché lo sciolto che può emulare il verso dell'Eneide nella traduzione del Caro, è nel Rucellai slombato e monotono. S'io mi apponga al vero, paragonate per esempio quella maraviglia di versi,

Ac veluti, lentis Cyclopes fulmina massis etc.
con quelli che incominciano

Come nella fucina i gran Ciclopi ecc.

e poi farete giudizio da per voi medesimi. Che se vi paia men giusto il mettere a confronto il traduttore e l'originale in quella parte dove per avventura questi è più difficilmente imitabile, scegliete pure dove quegli affidasi alle proprie ali, e non vi parrà mai nè più caldo, nè gran fatto migliore.

Un pregio che niuno dimenticherà, o vorrà contendergli si è quello della purezza della lingua, e dello avere almeno sentito tutte le bellezze dell'originale, quantunque non sapesse poi riprodurle. Nel verso istesso che è, siccome dissi, monotono e con poca vita, voi discoprirete però un progresso notevolissimo su quello dell'Italia liberata del Trissino, a cui le Api sono con grandissime lodi dedicate. Bastivi per tutte la citazione dell'esordio che è senza fallo il brano più bello di tutto quanto il poemetto, e quello che per avventura invaghi la massima parte dei lettori.

Mentr'era per cantare i vostri doni Con alte rime, o Verginette caste, Vaghe Angelette dell'erbose rive, Preso dal sonno in sul spuntar dell'alba, M'apparve un coro della vostra gente, E dalla lingua, onde s'accoglie il mele, Sciolsono in chiara voce este parole: O spirto amico, che dopo mill'anni, E cinquecento (1), rinnovar ti piace E le nostre fatiche e i nostri studi. Fuggi le rime, e'l rimbombar sonoro. Tu sai pur che l'imagin della voce, Che risponde dai sassi, ov'Eco alberga, Sempre nimica fu del nostro regno. Non sai tu ch' Ella fu conversa in pietra, E fu inventrice delle prime rime? E dei saper, ch'ove abita costei. Null'Ape abitar può, per l'importuno, Ed imperfetto suo parlar loquace. Così diss'egli, e poi tra labro e labro Mi pose un favo di soave mele. E lieto se n'andò volando al cielo.

La vaghezza di questa introduzione, la ridente imagine colla quale è descritta la preferenza data al verso sciolto, e la esclusione della rima, paionmi cose nuove e d'una beltà pellegrina; tanto che sarebbe a desiderarsi che il Rucellai avesse osato, pur facendo suo prò delle perfezioni virgiliane, schiudersi una via sua, e non diffidar tanto delle proprie forze. Comunque sia, o giovani, e se la sentenza da me pronunziata potrà parervi troppo severa, rispetto alle opinioni da sì lungo

(1) Dopo Virgit'o.

tempo ricevute, a scusarmi dello errore, ma non irriverenza, valgami l'avere citato almeno i più bei versi del poema, benchè fossi persuaso che voi li sapete per avventura a memoria...

Ma le Api del Rucellai non sono che un tentativo; e all'Alamanni è propriamente dovuta la principal gloria di avere corsa per intiero tutta la via di Virgilio, con una prospera ventura eguale all'ardimento. E per fermo qualunque ne siano i difetti (aleuni dei quali mi sembrano innegabili) i libri della Coltivazione, considerati nel loro insieme, compongono un opera che nora il nostro paese, e pienamente giustilica quel giudizio del Parini, che diceva: essere per un giovane colto al tutto disdicevole il non aver letto questo poema.

Con un pensiero forse uguale a quello del suo maestro, l'Alamanni non curossi gran fatto della disposizione della materia, imperocchè dal corso medesimo delle stagioni e dell'anno paresse da sè naturalmente disegnata. Ogni stagione fornisce al villico le sue occupazioni, e al poeta nuove sorgenti di bella poesia descrittiva. La primavera le seminagioni, gl'innesti; la slate la mietitura, la guardia degli armenti; l'autunno le vendemmie e la raccolta dei frutti; l'inverno finalmente le cure domestiche, e gli apparecchi per le venture fatiche. A queste quattro parti aggiungi gl'insegnamenti per la cultura degli orti, e i segni per cui puossi avere una cognizione dei tempi e dei giorni, ed hai in breve il tessuto intiero del poema dell'Alamanni. Forse la vastità della materia, che a prima giunta potrebbe parere soverchia, diede all'Alamanni un fare spiecio, che gli aggiunge grazia ed efficacia, costringendolo ad evitare le lungaggini, pericolo non sempre sfuggito dai poeti descrittivi, e meno poi dai Cinquecentisti coevi suoi. Che se la imitazione virgi-

liana gli toglie molte volte il merito della originalità, lo aiuta però a non dar nel prosaico, e gli suggerisce sempre all'uopo modi vivi, epiteti pittoreschi, gaie ed appropriate metafore. Questo è il pregio che renderà profittevole a tutti la lettura della Coltivazione, e che ci aiuta a vincere qualche momento di noia, che nasce dalla natura dell'argomento a cui talvolta i fiori poetici non bastano, per essere reso piacevole, e dalla uniformità dell'armonia. Senza questa, direi, giovinezza di lingua, senza questo riso di descrizioni, confessiamo, che il più paziente lettore non reggerebbe ad una lettura continuata di quei versi torniti quasi sempre alla stessa misura. La varietà delle armonie mirabilissima nelle georgiche del suo esemplare, il quale espresse col suo esametro tutti i suoni più diversi da quello conveniente all'idillio, fino a quello che si addice alla più sublime epopea, è la dote che l'Alamanni non giunse per nulla ad imitare. Cionondimeno rado è, anzi non è mai caso che egli si abbandoni alle slavature del Trissino, che dia nel languore del Rucellai ; egli è sempre armonico, anche troppo, ma sempre uguale.

Per dare varietà e piacevolezza alla materia i didascalici usano di qualche intramezza o digressioni, quali paiano più naturalmente richieste o suggerite dal tema. L'Alamanni non mancò a sè medesimo di questi aiuti, e studiossi di tradurre nel suo poema quella maraviglia di episodio virgiliano, dove è descritta la felicità dellà vita campestre, e quell'altro dell'età dell'oro; non lasciando qua e là di accennare ai fatti contemporanei con allusioni, che è a desiderarsi fossero più frequenti. In quest'ultimo caso, anche ricopiando i modi, l'Alamanni avrebbe data una tinta propria al suo quadro, mentre la descrizione dell'età di Saturno è passata per tante mani, che sarà malagevole il ringiovanirla. Nè giova, parmi, il dire col Paravia, che « l'Italia non conosceva allora che i grandi scrittori di Roma e di Atene » e il dimostrare la bellezza poetica della mitologia; imperocchè al pos-tutto Dante, essendo pur più vicino di due secoli a Virgilio e ad Esiodo, avea cercata una via nuova; e l'esempio di lui prova cur qualche cosa. Del rimanente la questione non è sulla maggiore o minor bellezza di questa e di quella fede, ma sì di convenienza e di buon senso; e i Cinquecentisti, studiando pure con affetto, e se volete religione gli antichi, non dovevano perdere di veduta una verità ovvia, che la poesia, come ogni altra letteraria produzione, tanto acquista d'importanza, in quanto che mira alla vita attuale, cd è pittura del tempo del suo autore. Che poi la didascalica, e massimamente la georgica faccia suo prò delle gaie fantasie mitologiche, non è chi voglia per-ciò chianarla in colpa. Che anzi parmi sarebbe un errore grossolano il privarsi per un pregiudizio non men grave di una così ricca miniera di bella e graziosa poesia. Ma altro è il giovarsene all'uopo, altro ė il voler parere vissuto in un tempo già passato, in mezzo ad una civiltà che da tanti secoli è spenta, dimenticando intanto il presente.

Il Paravia sopracitato, dopo avere colla usata eleganza studiato di difendere i didascalici fedeli alla scuola mitologica degli antichi, incominciando dall'Alamanni e dal Ruccellai, e giù venendo allo Spolverini e all'Arici; ripiglia il suo ragionamento con una domanda, la quale, a mio credere, inforsa tutte le cose ch'egli aveva sin a quel punto discorso. « Ma sarà scusato (ripiglia) ugualmente e lodato il poeta de'nostri giorni, che usar volesse d'un ugual privi-

legio? "E dopo di avere splendidamente dipinte (come e' sa farlo) le bellezze del Cristianesimo, pare ch'egli conchiuda negativamente. Per me non so ben comprendere quale a questo riguardo sia la differenza che passa tra l'epoca dell'Ariel, le ceneri del quale sono aneor calde, e quella dell'Alamanni, che mori da tre secoli. Perchè nel Cinquecento studiavasi con più amore l'antichità classica, era forse lecito ripor Giove sugli altari invece di Cristo? Noi li scuseremo volontieri, se così piacevì, d'avere soverchiato; ma non dimenticheremo giammai, che se i poeti del Cinquecento avessero mirato di più all'indole dei tempi nei quali vivevano, avrebbero trovate sorgenti nuove d'ispirazione, senza nuocere alle nostre lettere, dando loro una vernice accademica e rettorica, di cui non riuscirono quindi mai a ripulirsi.

Ma nessino meglio del Paravia stesso può rispondere alla domanda che egli stesso ci muove, essendo che pochi sappiano farlo con eleganza pari alla sua. Ed eccovi come però egli conchiude: « Nè state a credere che tolte le Driadi e i Fauni alle selve, le Naiadi ai fonti, le Nereidi e i Tritoni all'oceano, che non più uecelli, fiori ed alberi ricordandoci pictosi o terribili casi di umane creature, in quegli alberi, uecelli e fiori mutati, sia così discecata una copiosa vena di affettuosa e calda poesia. Poichè lasciando stare tutte le altre impressioni che possono fare su noi questi oggetti della natura; impressioni che essendo assai più vere, non sono però meno poetiche; testimonio quel salce, che non v'ha caro sepolero su cui non ami di piangere, testimonio quel lauro, che non v'ha onorata fronte cui non ami di cingere; ignorate voi forse, che quante piante crescono nelle selve, quanti fiori olezzano negli orti, hanno esse, come noi, le loro

tendenze e le loro abitudini, si che stando anche ne' severi termini della scienza, si possono consolarne i sonni e le veglie, cantarne gli amori, e celebrarne le nozze?"

Ma se gli episodii bastano a dare varietà alla materia non sarebbero sufficienti, come già dissi, ad avvivarla, se la ricchezza delle forme poetiche non sopperisse al difetto d'azione, alla mancanza degli affetti. Per questa parte Virgilio riusci tanto mirabilmente, che solo giunse a dar vita ad ogni piccola descrizione, ma seppe eleggere così parole e immagini che nei campi cantati da lui sembravi di sentire il soffio animatore, e di respirare veramente la vergine fragranza dei boschi verdeggianti e dei floridi prati. L'Alamanui, come è da credersi non allontana mai dalla propria veduta il perfetto modello, cui si adopera di riprodurre, talvolta con una religione, che gli venne poscia dai critici apposta a colpa. Tuttavia non raggiunse la perfezione del maestro, tanto che parmi cosa vana il volersi ostinare di tessere un paragone fra i due didascalici. Non giova lo illudersi; la corona dell'Alamanni, non può valerci l'immortale alloro del Mantovano. La elegante semplicità del Georgico latino che non si smentisce giammai per tutto il poema, alcuna volta nell'Alamanni dà nel plebeo; questi rado è che ti paia scaldato da vero entusiasmo; mentre la poetica anima dell'altro rivelasi ad ogni momento, e quasi, sto per dire, ad ogni espressione; Virgilio riuscendo sempre così a maraviglia piuttosto a dipingere che a scrivere, tuttavia sa alle leggi della sobrietà sottomettere l'ingegno, ed è la prova più grande d'un gusto squisito; Alamanni fu ben più corrivo, e talvolta troverai ac-cumulati gli epiteti, ed una ridondanza che ti rivela l'improvvisatore, senza che la fallace ricchezza possa

ottenere l'effetto della pensata parsimonia dell'antico, il quale col giovarsi più di questa che di quella parola, col tornire più a un modo che a un altro il suo verso, giunge a dare un grande rilievo ad una intiera dipintura.

Senonchè, o giovani, l'essersi collocato dopo Virgilio, anche ad una larga distanza, è merito sufficiente per aspirare ad una bella gloria. Io vi dissi testè che il paragonare i due poeti potea parere cosa vana, e pur senza avvedermene li posi io stesso a confronto. Or bene giacche l'errore o l'ingiustizia è commessa, studiamoci di trarne il maggior utile, insistendo sopra questa comparazione, e cercando in che cosa e dove stia il maggiore o minore magisterio dei due poeti. Paragonate adunque a mo' d'esempio quell'episodio sulle lodi della vita rustica, il quale è comune ad amendue i georgici, e da questo confronto fatto senza passione, deve uscirne un giudizio profittevole. Dopo i versi divini del Mantovano, vi parranno forse più deboli, ma saranno pure graziosi anche quelli del Fiorentino, che incominciano:

O beato colui che in pace vive,
Dei lieti campi suoi proprio cultore;
A cui, stando lontan dall'altre genti,
La giustissima terra il cibo apporta,
E sicuro il suo ben si gode in seno!
Se ricca compagnia non ha d'intorno
Di gemme e d'ostro, nè le case ornate
Di legni peregrin, di statue e d'oro ecc.

Ora, riepilogando ciò che nella odierna lezione abbiamo detto, sembrami da conchiudere, che il Rucellai e l'Alamanni, anche dipartendosi dalla scuola iniziata dall' Allighieri (e non fu un bene) possono vantarsi di avere incominciata in Italia la serie dei poeti georgici, venuti gli uni dopo gli altri con una rapidità e fecondità, le quali se non sono sempre lodevoli, indicano almeno nel popolo nostro una straordinaria ricchezza di poesia. Pensando intorno a questo, voi direste che l'Alamanni ne'suoi libri della Coltivazione, avendo abbracciata e trattata per sommi capi tutta quanta la materia georgica, apparecchiasse così a ciascuno dei poeti seguenți il tema che dovea svolgere più a lungo. Quindi chi si pose a descrivere quale debba essere il Podere, chi trattò della Caccia, chi della coltivazione del Riso: questi cantò della miglior maniera di educare i Bachi. quegli i Cavalli; uno vi parlò della Coltivazione dei Monti, l'altro della Pastorizia. Taluni si piacquero di più dell'olezzo dei *Fiori*, mentre gli altri interroga-vano i misteri della natura, studiandone i fenomeni, e poeticamente esponendoli. Chi potrebbe proporsi di favellare di tutti senza volcre scrivere ponderosi volumi? Dall'altra parte quale utilità potreste ritrar voi da questo lungo catalogo? Se è una superbia perdonabile in noi il tenersi d'una tale ricchezza, non si dee credere che tutto sia oro di coppella, Molti di questi lavori non vivono più che nelle istorie letterarie; molti sono più celebrati che letti; se bene, anche sceverando questa parte mediocre, vi parrà pur gran cosa che noi possiamo ancora dire di molti poemi didascalici, quello che il Parini diceva della Coltivazione dell'Alamanni, essere cioè una vergogna per uno studioso il non averli letti.

## Segue la storia della poesia didattica

## LEZIONE XLIII.

SOMMARIO. — Nuova divisione della materia. — Il Podere di Luigi Tansillo. — La Caccia di Erasmo di Valvassone. — Il Canapaio di Girolamo Baruffaldi. — La Riscide di G. B. Spolverini. — Il Baso da seta di Zaccaria Betti. — La Coltivazione dei monti di Bartolomeo Lorenti (1).

Per agevolare la brevissima rassegna che propongomi di fare, parmi cosa utile il dividere in due schiere i poeti didascalici, collocando nell'una quelli che trattarono di cose georgiche, e nell'altra coloro che presero ad argomento alcuna parte qualunque siasi della scienza. Amendue le schiere sono capitanate da due sommi duci, Lucrezio Caro, e Virgilio Marone; comecchè in fatto non formino che un solo campo, non essendo fra loro altra differenza fuor quella che viene dalla diversità della materia trattata. Avviene della didascalica quello che dell'epopea. Omero, Virgilio e Tasso, benchè di tanti secoli gli uni dagli altri lontani, pure così fraternamente porgonsi la mano, che voi d'un solo sguardo potete misurarli. Non così vi verrà fatto, quando veniate a parlare e dell'enopea dantesca e di quella dell'Ariosto, nelle quali si tennero altre norme, e seguironsi altre vie, comecchè al

(1) Edix. Silvestri.

postutto si mirasse da ognuno al medesimo scopo. Ora la didascalica in Italia, dopo avere, come dicemmo più sopra, ritrovato un sentiero non battuto ancora con Dante, ritornò col Cinquecento sulla vecchia carreggiata, dalla quale non si allontanò più ch'io sappia, se non per piccole e non osservate deviazioni; o se volle alcuna volta provarsi, per manco di forza in chi si propose di condurla, non ebbe prosperevole fortuna.

E di vero (per incominciare da un esempio tratto dalla schiera dei nostri Georgici) voi non troverete, o giovani, differenza se non di modi fra i libri della Coltivazione e il Podere di Luigi Tansillo, il quale in questo suo pocmetto descrisse, quello che il vecchio Catone nel trattato De re rustica; cioè quale debba essere il Podere da preferirsi, e come si possa per cura ed avveduta solerzia di agricoltore rendere più proficuo. Tuttavolta però, sebbene una sia la materia in amendue, conviene confessare che la diversità del modo e l'agevolezza del verso e della rima rende assai piacevole la lettura di questo poemetto. Il Tansillo non è poeta, nè molto accurato, nè molto per conseguenza corretto; ma quello che in altre opere di maggior levatura gli può essere meritamente imputato a colpa, quì per la umiltà stessa dell'argomento, o non è, o non fa difetto; per la qual cosa e' vi avverrà di poterlo leggere quasi d'un fiato da capo a fondo senza stancarvene, e non parmi poco merito in cosiffatto tema.

Per darvene qui oggi almeno un brevissimo saggio, piacemi di levarlo dal primo capo, dove il poeta raccomanda di far ogni diligenza onde avere un buon vicinato, quando abbiasi a comperare il Podere. È un assima di prudenza data da Catone, e tradotta e abbellita coi fiori poetici dal Tansillo, come segue:

Cereseto. Vol. III.

THE RESERVED OF THE E quai siano i vicini inquirer, prima Che gli alberghi e i poderi abbiam noi tolti, È di momento assai più ch'uom' non stima: E vi potrei contar popoli molti, Che per fuggir vicini ladri, infidi, Si son da più contrade insieme accolti; E dalle patrie lor, dai dolci nidi In volontario esiglio si son messi, Nuove terre cercando e nuovi lidi. Nel principio del mondo fur concessi Agli animai da Dio quei privilegi, E quei doni che chiesero egli stessi. Come nuovi vassalli a nuovi regi, Gran popolo di loro ivi convenne, Quali ai comodi intenti, e quali ai fregi. Tra gli altri la testuggine vi venne, E chiese il poter sempre, o vada o seggia, Trar seco la sua casa; e'l dono ottenne. Domandata da Dio, perchè gli chieggia Mercè, che a lei più grave ognor si faccia; Non è, diss'ella, che il mio mal non veggia, Ma vo' piuttosto addosso e in su le braccia. Tor sì gran peso tutti gli anni mici, Che non poter schivar, quando mi piaccia, Un mat vicin, ecc.

Trattandosi d'una finzione esopiana, l'autore avrebbe potuto sostituire Giove al Dio della Scrittura; ma qualunque sia, la narrazione parmi graziosa, e il tuono familiare della terzina assai conveniente al soggettode e di lettura piacevole.

Un lavoro di maggior lena e maggior pregio, quantunque in proporzione meno conosciuto, è quello della Caccia di Erasmo di Valvasone, contemporaneo del Tansillo, Poeta di molto valore e di una fervida fantasia, il Valvasone scrisse un poemetto sulla Caduta degli Angeli, a cui vollesi dar forse più gran nome, dicendo che avesse suggerito a Milton il concetto del suo Paradiso, ma che non manca di assai bellezze; ed acquistossi, a mio avviso, più verace merito con questo della Caccia, dove facevasi sulle orme di Grazio e Nemesiano, ma più compiutamente, a darne i precetti. La malagevolezza e spesso anche l'aridità del tema, non che tener mai il poeta a disagio, gli porgono il destro di far valere una pieglievolezza di esprimersi tutta sua, e una ricchezza di modi che sarebbe pregevole sempre, se alcune volte non degenerasse in profusione. È un vizio che viene da piacevole sorgente; ma è un vizio pericoloso, perchè generatore di fastidio. Ouella sobrietà, che da una parte non dia nel gretto, e dall'altra ci guardi dall'essere profusi, è la virtù dei sommi poeti, e che il Valvasone non ha che di rado. Se egli sapesse accontentarsi potrebbe gareggiare senza tema coi migliori.

Paragonate a mo' d'esempio la descrizione del cavallo, quale da lui fu posta nel secondo canto, con quella di Virgilio, che è pur maestro senza pari, c il pericoloso confronto non tornerà in disdoro del nostro:

Abbia il nostro destrier doppia la schiena, E le coste ritonde e il fianco breve: Breve alvo, largo petto, e groppa piena, Ed inarcata la cervice e lieve: Con torvo sguardo fronte ampia e serena, E il capo asciutto in aria alto solleve: Brillin le orecchie, e dalle nari spire Torti globi di fuoco, indomit'ire. Co' piè fera il terreno, e l'aura fera
Con sonante nitrir, ed animosa
Virtù gli accenda al cor voglia guerriera,
Che nol lasci sul freno aver mai posa:
Al chiamar della tromba messaggiera
Di nobil prova, l'allegrezza ascosa
Tener non sappia; e dove alto torrente
Cade tra i sassi entrar ami repente.

Non meno evidente sembrami il ritratto del cane da caccia, il quale prende, come sembrami a pensarsi, tanta parte di questo poema:

Fa ch'abbia larga faccia ed occhio rosso; Lunghe le orecchie sian, pendan le labbia; Il naso simo, e come a tauro grosso, E toroso gli cresca il collo, ed abbia Doppia la spina, che gli parte il dosso, E spazioso il piè stampi la sabbia: Le gambe setolose e senza pondo, Raccolto l' alvo, e'l casso abbia rotondo. Vuolsi anco aver non poco il guardo intento A quel color onde gli luce il pelo; Che nereggia in alcun qual carbon spento, Fiammeggia in altri di purpureo velo: Il bigio in altri par tinto d'argento, Opposto ai raggi del Signor di Delo; E questo è quel ch' a sceglier ti consiglio, Se due macchie di rosso ha sovra il ciglio.

Siccome dalla bontà dei bracchi le più volte dipende la prospera fortuna della caccia, così non è a dirsi quali e quante vogliano essere le cure da usarsi intorno a loro. Essi ponno cadere in molti vizii, essi sono seggetti a molte infermità, e specialmente ad una che è mortalissima e micidiale per tutti, cioè l'idrofobia. Chi volesse assegnarne le vere cagioni sarebbe in forse; ma gli effetti ne sono terribili, e

Qual che si sia, nel più profondo seno Il sangue e le midolle infianima e scuote: Onde l'afflitto can di furor pieno, Lo sguardo bieco fa, fosche le gote: Versa fuor della bocca atro veleno. Sordide bave, e star fermo non puote: Ansa, e di qua e di là corre e ricorre, Rifiuta il cibo e il puro fonte abborre. Magro ed orribil da veder diventa, Ristringe i fianchi, e spolpa il casso e'l dorso; Odia la propria casa, e fuggir tenta, E prender solo, e non sa dove il corso: A ciò che incontra subito s'avventa, E senza unqua abbaiar vi figge il morso; E dove il morso vi si figge e passa, La stessa peste anche vi figge e lassa.

E quantunque la caccia introdotta fra noi per necessità di vita, si convertisse poscia in ricreazione di gentiliuomini, tuttavia, a farla bene, non si riclicide nè poco studio, nè poca perizia. Il cacciatore per escurpio deve conoscere le diverse qualità delle terre, i modi più confacenti per ordinare in ciascuna di esse la caccia; dee conoscere le stagioni, e i pronostici del tempo, e porre mente alle cose in apparenza più leggiere, siccome sarebbero per tacere di molte altre, quelle descritte così elegantemente nella stanza clus segue:

La villanella ancor, che'l fuso gira,
Si suol del tempo far certa indovina;
Che s'alla sua lucerna il fungo mira,
Gli austri e la pioggia intende esser vicina:
Così se'l fumo dal camin non spira
la aria, ma si volge e in giù declina
In forma di pallon gonfio e tenace,
Prende di pioggia pur segno verace.

Tanto meno poi bisogna darsi a credere che l'arte della caccia sia cosa di gente scapata; che anzi il cacciatore, secondo l'avviso del Valvasone, deve in sull'alba raccomandarsi a Dio e alla Vergine, se pur gli piaccia schivare i non pochi pericoli che vi s'incontrano, e guardarsi anche dalle malie, che potrebber rendere vane, e peggio, le sue fatiche. Spesso, e al dir del nostro poeta non è favola, le streghe

Che san mille arti scellerate e maghe,

tentano e operano cose a cui vorrebbesi un lungo trattato, e che ad accennare solo si richieggono per lui venti ottave, delle quali non citerovvi che una, chiudendo questa rassegna:

Più ti dirò, che scapigliate e scinte Spesso sen van per li sepoleri errando, E mordon come can dall'ossa estinte L'omai tabide carni, orror nefando! Serbansi il grasso, onde le rene tinte, Fanno a' demoni i rei scongiuri, quando Si fan portare alle profane danze, O di bruto animal prendon sembianze.

Men gentile argomento di questo scelse Girolamo Barnffaldi, il quale si propose di cantare della cultura del Canape, materia (giusta l'autore medesimo) che alle donnicciuole di trebbio e di mercato particolarmente appartiene, nè s' ha in cura che da grossolane famiglie. Disgraziatamente il poeta immaginossi che l'umiltà del tema lo sousasse di essere plebeo nelle forme, e pigliò quindi per divisa quel verso di Manilio che dice: Ornari res ipsa negat, contenta doceri; non rammentando che Quintiliano avea di questo già mosso giusto rimprovero al poeta latino. Con un tale proposito non è maraviglia che il Baruffaldi riuscisse ad un metodo affatto opposto a quello di Virgilio, e invece di alzare la materia all'altezza della poesia; abbassasse questa fino alla rustica materia. Quindi non curossi di cercare episodii, che rallegrassero l'aridità dei precetti, non temette di usare una verseggiatura senza nerbo e colore, nè ritiutò alcuna immagine per umile che fosse, stimando che tutto gli potesse convenire. Per le quali cose se nelle istorie, non sempre eque distributrici di gloria, parlossi del Canapaio di Baruffaldi, nochissimi ebbero poi la pazienza di leggerne gli otto libri, e noi non sapremmo rimproverarli.

Ma giusto rimprovero meriterebbero, e vergogna non piccola sarebbe veramente per quei giovani studiosi, che avendo posto amore alle nostre lettere e alla nostra poesia, non si curassero di studiare la Riseide di Giovambattista Spolverini, veronese. Di lui disse il Pindemonti a ragione, che pareva avesse ereditato l'ingegno e l'anima di Virgilio. E per fermo il suo poema è lavorato con tale e tanta cura, che io sarei in dubbio se dovessi dirlo il primo dopo quello dell'Alamanini, o del nostro Parnaso. Ciononidimeno (tanto è vero che la giustizia è cosa rara) allorchi

dopo venti anni di fatiche e di studii ostinati, per tornirne i versi, ripulirne la lingua, egli fece presentare il suo poema alla Corte di Spagna, cui era con poco felice scelta dedicato, vi fu, a detta del Pindemonti, ricevuto « non altrimenti che stato sarebbe in quella di Marocco e d'Algeri. Qual corso prendesse l'affare, non è ben noto; ma certo è che alcuna spezie di risposta, non che segno alcuno di gradimento non venne dall'Escuriale. » Ma se una dimenticanza o villania di tal fatta offescro l'animo gentile del poeta, non tolsero merito al poema, come non ne avrebbe aggiunto la più alta dimostrazione d'onore. I doni principeschi profusi all'Aretino non valscro che a renderne il nome più infame, e la prigionia del Tasso, lé impertinenze del Cardinale Ippolito d'Este all'Ariosto non servirono che alla gloria dei due poeti. Quando i posteri ricorderanno a fatica il nome e gl'intrighi d'Elisabetta Farncse, che forse dimenticò allora di presentare la Riseide come un inezia, i versi di questo poema saranno recitati in tutte le scuole; e al postutto il semplice alloro che incorona la fronte dello Spolverini, vale il diadema tempestato di gemme dei Re di Spagna.

Di opinione al tutto contraria a quella testè citata dal Baruffaldi, lo Spolverini più saviamente credeva che la poesia didascalica giungerebbe solo ad aver vita, se gli ornamenti e i fiori delle Camene abbellissero ampiamente la materia. Di qui l'ansiosa cura nella scelta delle parole e delle immagini, l'avvedutezza di correre più spedito dove l'austerità del precetto non ammetta lusinga di verso armonioso, o di avvicinarla almeno dove il riso poetico sia maggiore tanto che l'uno temperi l'altra, e dal tutto nasca ad un tempo l'utile e il dolce. Giustamente pertanto il già citato Pindemonti osservava, avere lo Spolverini sortita una tale tempra

d'ingegno, e sapere all'uopo così trasformare gli oggetti, che tu diresti sotto alle dita di lui non altrimenti che sotto quelle di Mida, ogni cosa diventar oro.

Ammiratore appassionato di Virgilio, lo Spolverini credette mostrargli la sua venerazione, non ricalcandone servilmente le vestigia, che può essere pedanteria; ma studiando ed emulando quell'arte sovrana, che regna, cppur non appare nelle Georgiche; intramettendo qua e là ora un episodio, ora una favoletta gentile, ora un allusione ad alcuno degli avvenimenti politici del suo tempo. Tale per esempio sarebbe la digressione dove si fa a parlare dei dolori e delle glorie di Genova nel 1746; tale il racconto dei lunghi errori della Ninfa Io, con cui pone fine al poema, provandosi almeno una volta a lottare quasi corpo a corpo col Mantovano, che terminava le Georgiche cantando epicamente di Orfeo. Si disse che l'episodio della Ninfa lo fosse sproporzionato per lunghezza al poema, e forse a rigor di lettera l'appunto avrà buon fondamento; ma quando prendiate a leggere quei versi non sarà maraviglia se nella giocondezza di tale lettura dimentichiate la colpa da lui commessa.

Il Pindemonti (per non citarlo solo dove loda), il quale mostrossi tanto e così meritamente ammiratore dello Spolverini, notò pochi altri piuttosto nei che difetti. Una qualche ridondanza che qua e colà si lascia intravedere; alcune costruzioni troppo lungamente sospese a danno della chiarezza; e poche frasi meno felici. Noi col Paravia lo cliameremo in colpa per uno spreco soverchio di mitologia, e a quando a quando per una certa monotonia nella cadenza dello sciolto; quantunque anche i meno periti s'accorgeranno come in generale e per la varietà dei suoni e per la dignità dell'anda-

niento lo Spolverini vinca quasi sempre però lo Alamanni.

Non facciavi, o giovani, maraviglia, se avendo un così alto concetto di questo poeta, vado nelle citazioni più parco di quello non abbia usato con parecchi mediocri. Io vorrei potervi invogliare a leggere il poema per intiero, anzi che soddisfarvene con pochi versi. A ogni modo per non licenziarci da lui senza pure averne recitato alcuno, permettete che io levi un piccolo brano, ma non da quelle parti del poema, dove la fantasia dello scrittore può prendere più di campo, si bene dove l'arte ha più a lottare colla materia, e la natura dell'ingegno meglio si addimostra. Sonovi tali soggetti che v'impediscono per la nobiltà nativa di dare in basso; ma supponete d'avere per esempio a descrivere i coltivatori del riso, che riconducono l'acque dentro alle risaie, e solo i grandi poeti come lo Spolverini, sapranno esprimere con degni versi nel modo seguente l'umile fatica;

Or ecco alfin dall'odïato esiglio,
Dal rio divorzio richiamata, dove
L'incammina il cultor, del caro in traccia
Tenero alunno, suo ritorna l'acqua:
E-mentre ella sen vien, tra via si lagna/
Mormorando fra sè di tardar troppo:
Tal la stimola amor; nè il fuggitivo
Picde ponno arrestar o erbose sponde,
O ristretto cammin, o fango o-sasso;
Ma sollecita in giù stendendo il corso
Sol di giunger s'affretta ov'ei l'attende.
Quinci giunta sul piano entro cui langue
Scolorito ed umil l'amato germe,
Si distende ad un tratto, e si dirama

Per argini, per docce e per spiragli; E qui spiccia, là geme, ivi trabocca Di canale in canal, di varco in varco, Finchè partita, e largamente sparsa Sullo stesso terren seco s'adagia ecc.

Ma per quanto siano leggiadramente torniti, che giovano-pochi versi per assaporare la bontà d'un lungopenna? Bastimi - adunque l'avervene raccomandata la
lettura, e stimolata la sete, non mostrandovi che un
tratto solo e non lungo. Del resto io chiuderò, rammentandovi quella fantasia poetica del suo illustre biografo, il quale esprimeva la propria ammirazione dicendo: « O io m'inganno, o il nostro Giovambattista
tanto anche nell'armonia tiene del cantore di Mantova
che ci pare alcuna volta sentire nell'italiana sua cetera la corda latina di quello; intanto che io, se Pitagorico fossi, giudicherei che l'anima di Virgilio, dopo
essere stata prima nel Fracastoro, passasse in corpo
allo Spolverini. »

In quella che l'illustre Verònese colla incontentabilità propria di un artista consumato vegliava per vent'ami sul suo lavoro; un giovine osava dedicargli quattro canti intorno ad un tena che era già stato con maestria sovrana, trattato nella lingua di Virgilio da Girolamo Vida. Ma il Baco da seta (che tale è il titolo del poema) di Zaccaria Betti, anch'esso di Verona come il Fracastoro e lo Spolverini, risentissi appunto della fretta giovanile, benche per avventura non meritasse l'acrimonia delle censure di cui fecelo segno Giuseppe Baretti nella sua Frusta. Senonche, anche ritagliando molto alle esagerazioni del critico austero, il quale ostinossi a trovare ogni cosa cattiva nella poesia del Betti, fuori le Annotazioni, che l' hanno assai più

dilettato che non i suoi versi, non è a negarsi che sia poco felice, e che non siasi verificata la facile profezia di Aristarco, il quale aggiungeva che il Baco da seta di Zaccaria Betti, morrà presto, come appunto muore il baco, e come presto muoiono le versisciolterie troppo lunghe di tutti i Trissinisti. Il Paravia più gentile nei modi della sua critica, conchiuse però al postutto ammettendo quella del Baretti, ma negando solo la morte di questa tisica poesia, quasi che egli potesse assicurarci i lettori del Betti essere ancor tanti, da tenere in vita il suo poema.

Noi siamo in verità ben lungi dal credere che la sorgente principale di questa morte prematura sia da cercarsi nella poltroneria del verso sciolto; tuttavolta è certo anche che in questa maniera di verseggiatura, il Caro non aveva finora rivali, e che i didascalici, compreso lo stesso Spolverini, essendo riuscito a darle maggiore gravità che l'Alamanni, non avevano a lunga pezza trovata quella dovizia di armonie diverse, che anch' esso il Baretti sentiva e lodava nel Parini e nel Gozzi. Quindi è che dopo la non sempre gradevole lettura di quei versiscioltai (se vi piace il non cortese vocabolo) ci sentiamo ravvivati quando o il Tansillo si avvisa di scrivere il suo Podere in terzine, o leggiamo le armoniose ottave del Valvasone, o finalmente quelle dell'Ab. Bartolomeo Lorenzi, il quale nella sua Coltivazione dei Monti, meritò uno dei primi seggi fra i nostri didattici.

Uomo di semplici costumi e di fortissimi studii, il Lorenzi parea nato fatto per gustare le schiette bellezze della natura, e per descriverle nella sua poesia. Infatti non è per lui cosa malagevole ch' e' non sappia vincere, non è sterilità di subbietto che non possa fecondare colla sua fantasia. E forse il sentimento della propria potenza tentollo, per così dire a cimentarsi col pericolo istesso, tanto che alcuna fiata l'avere voluto esprimere in versi le più sottili astruserie della scienza, rese nel suo insieme troppo difficile, e quindi meno popolare il suo poema. Questo difetto, che universalmente viengli apposto dai critici, ben è vero che può eziandio essere cosa più dei lettori che di lui; e che a vicenda la poltroneria di chi legge può avere aiutata la diffusione di un tale giudizio. Per molti fa più comodo il pensare colla testa altrui, e però certe sentenze si perpetuano anche nelle istorie. perchè pochi hanno la pazienza di volersene chiarire. A suo luogo noi vedemmo che anche a Dante (e niuno vorrà negargli una straordinaria potenza d'ingegno) fu apposta la medesima colpa, e tuttavia nelle parti scientifiche è appunto dove e' mette in campo tutta la sua dovizia poetica.

Dopo cosiffatte osservazioni io non pretendo già di aver scusato in ogni parte il Lorenzi; mentre non mirai che a mettervi in guardia dai pregiudizii letterarii che non sono pochi, nè poco radicati. Del rimanente posta anche la verità dell'appunto, è vero eziandio che il Lorenzi riesce le più volte a dare tanta evidenza alle materie più astruse del suo tema, che saprete perdonargli di leggieri, laddove l'arte o più la pazienza vennergli meno. Vedete a mo' d'esempio con quale agevolezza vi descriva la polvere, e l'arte di dare le mine, che per avventura non parrannovi le cose più poetiche ed agevoli ad essere dette in versi:

La negra polve del carbon, che pesto Al nitro e al zolfo si contempra e mesce, Che all'appressar del foco arde si presto, Che un lampo sembra che dai nuvoli esce, Rompe ogn'inciampo al rarefarsi infesto Dell'aer chiuso, e in infinito cresce Il suo vigor più ch'altri lo contrasta; Nè scoglio o torre a quel furor non basta. L'arte gran tempo ignota al mondo antiquo L'ingegnosa Germania insegnò in prima, Imitatrice del folgore obliquo, Che i muri abbatte, ed arde i monti in cima; Arte, che l'uom contra sè stesso iniquo Volse a tal uso, ond'altri a forza opprima, Per aprir nuove e sconosciute porte Alla pur troppo inevitabil morte.

Ma se da sagre e colubrine accese,

Se da bombarde e militar strumenti Usel con danno, e tante genti offese, Abbia sui campi altri usi, altri argomenti Contra del masso altier, che il campo prese, ecc.

. Il Paravia già tante volte anch' esso oramai citato in questa mia rassegna, in una delle sue lezioni particolarmente si adopera di rilevare tutte le finezze dell'arte adoperate dal Lorenzi, ora per dar vita al suo argomento, ora per trovare immagini gaie e non più usate; ed io vi raccomanderò caldamente la lettura di quello scritto, il quale sono certo vi tornerà di non lieve utilità. Ma fra tante e argute osservazioni, non vennemi fatto di scoprire neppure un piccolo cenno di ciò che a mio avviso è tanto più commendevole, quanto è più raro in quell'epoca di trovare chi cercasse una sorgente nuova di poesia nel sentimento cristiano. Per verità se ciò non ci fosse per tanti esempi addimostrato, noi non potremmo eredere che uomini battezzati e pii, appena che avessero a parlare d'un tempo felice, d'una cha d'innocenza, non ricordassero mai per esempio

il Paradiso terrestre; come per descrivere e trovare il confronto in una inondazione ricorressero a Pirra piuttosto che a Noè; come, favellando delle messi. non vedessero mai passarsi dinanzi quella vaga figura della Rut biblica; come le lustrazioni dei sacerdoti di Cercre, paressero loro più poetiche delle Rogazioni della Chiesa cristiana; come non sospettassero dei tesori poetici che si nascondono nei riti funebri delle feste dei Morti, nelle caste giocondezze del Natale, della Pasqua, e così via, che troppo lungo sarebbe volerne anche solo tessere un nudo catalogo. Per le quali considerazioni io confesso che parmi grande indizio di bontà d'animo retto da una parte, e dall'altra di mente poetica nel Lorenzi, l'avere sentite tutte queste cose, e l'aver cercato introdurle nel suo poema, malgrado le superstizioni dei pedanti, e i pregiudizi delle scuole.

Di qui pertanto rampolla un novero grande di bellezze peregrine, e più ne sarebbero, se avesse osato di farvi anche un maggior fondamento. Chiedete per esempio al nostro poeta, perchè la terra voglia tanta fatica a diventare feconda; ed egli senza ricorrere alla faroleggiata ira di Giove, risponderà non meno poeticamente, sapere il religioso contadino di essere natoulla fatica, e che

Passò l'aurea stagion, quando ferito
Dal vomere non era il suol recente,
R pur di messi biondeggiò vestito:
Tanto il favor potea del ciel clemente!
Il pesco, il pero, il melo colorito
Curvò i rami odorosi all'innocente
Cultor; beato a pien, se non vedea
Un arbor solo, che fra mille avea.

E più beato ancor, se della pianta
Rimirando le fronde e i vaghi pomi,
La riveria siccome cosa santa;
Foran miseria e morte ignoti nomi.
Franse egli il ramo, e fu con quello infranta
La fatal chiostra, che legati e domi
Tenea grandini e nembi ai campi infesti
E le ruggini e i bruchi, orribil pesti.
Tremò il suol, tremò il ciel, folgori ardenti
L'alta quercia sui monti allor sostenne,
Mosser di duro gel, di nebbia i venti

Mosser di duro gel, di nebbia i venti Gran tiranni del mar, carchi le penne: A roder l'erbe, a logorar sementi La ruca, la locusta, il tarlo venne; Venner volpi e colombi, e corbi e piche, L'avena e il loglio a depredar le spiche.

La descrizione della vendemmia anzi che richiamare il poeta cristiano ai baccanali degli antichi, ben più naturalmente gli rimembra la narrazione di

Noè, dolente ancora e sbigottito,

il quale dopo il diluvio

Della vite voltò l'accorto ingegno:
La trovò scarmigliata il crine inculto
Spander tra i rami del silvestre legno,
Che affaticato sotto il peso, e occulto
Da spessi tralci le facca sostegno:
Ne gustò i frutti, e dell'umor vermiglio
I costumi a tentar prese consiglio.

Se la sera che imbruna chiami il poeta alla contemplazione delle veglie rusticali, egli troverà una sorgente di gentilissima poesia nel sentimenti religiosi, coi quali il villico snol chiudere la sua operosa giornata; vi descriverà la vecchia nonna, la quale appena sente che

.... la mano addormentata il fuso Mal librato abbandona, e il moribondo Lume fa cenno .......

chiama i numerosi nepoti alla preghiera; porravvi dinanzi agli occhi il contadino, che prima di coricarsi nell'umile letticciuolo:

Piange; battesi il sen di fé ripieno,
Poi sparso della sacra onda lustrale
Si difende la fronte, ed arma il seno
Della temuta croce trionfale.
D'Angel custodi allora in un baleno
Scende schiera fedel con rapid'ale;
Che il guardo intento, e tien la spada in alto
Contr'ogni insidia di notturno assalto.

Non vi spiaccia, o giovani egregi, che io abbia riloccato, e forse troppo a lungo questo argomento, acrumulando citazioni sopra citazioni. Essendo vero che
in questo poema non fu sempre fuggita una certa
difficoltà di modi che può affaticarvi, e ritrarvi forse
dal leggerlo, se io fossi pur riuscito ad invogliarrene, mostrandovi e chi possa colle sue chiose aiularvi, e citandone alcuni brani, spererei d'avere
fatto verso di voi opera di esperto educatore. Se il
Lorenzi avesse avuto maggior pazienza della lima, se
l'abito dello improvvisare non avessegli lasciata una
Cereseto. Vol. III.

40

funcsta eredità di alcuna sovrabbondanza, di alcune frasi non pure, di qualche negligenza tanto nello stile, che nel verso, sono d'avviso che la Coltivazione dei monti ci terrebbe in forse se le si dovesse aggiudicare la prima corona. E giacchè, entrando a parlare di questo poeta, vennemi in acconcio di raccontandarvi ciò che ne disse in sua scrittura elegantemente il Paravia, consentitemi ancora di terminare quest'oggi colle parole di lui.

« Se il Lorenzi (dice egli) avesse potuto togliere allo Spolverini quella sua lima paziente e severa, che corse tanti anni sulla Riscide; e se lo Spolverini avesse invece potuto ottener dal Lorenzi quella sua fervida immaginazione, e quella sua facile vena; che perfetto poema non avrebbe mai dato Verona all'Italia! Ma Iddio permette questa ineguale distribuzione de' suoi doni intellettuali, affinchè niuno invanisca per quelli che ha, pensando a que' che gli mancano. »

### Segue la storia della poesia didattica.

#### LEZIONE LIV.

SOMMARIO. — Ancora alcune osservazioni intorno al verso sciolto. — La Pastorizia di Cesare Arici (1). — Il Mondo creato di Torquato Tasso. — Le Stagioni di Giuseppe Barbieri (2). — Cenno sul poema inglese di Erasmo Darwin, gli Amori delle piante. — La Georgica dei fiori di Angelo Maria Ricci.

Con quel suo fare assoluto e dogmatico, con quel suo piglio tra il cinico e il battagliere, il Baretti aveva detto: « Il bell'onore che si fece quel Trissino a introdurre questa poltroneria di questo verso sciolto nella sua contrada! La poesia nostra ha veramente fatto un maraviglioso acquisto, acquistando questa scempiaggine del verso sciolto! sia pure ringraziata la natura, la quale ci rende avversi al leggere quella stucchevole tiritera di quella sua Italia liberata; che ci ha omai fatta scordare l'esistenza delle Sette giornate del Tasso; che appena si lascia scorrere una o due volte in vita nostra la Collivazione dell'Alamanni, e l'Api del Rucellai; e che ci proibisce di leggere la Canapeide e la Riseide, e molte altre versisciolterie in eide sotto pena d'una noia maledetta. » Quei che opinavano diversamente dal Baretti potevano alla volta loro citare esempi contrarii a questi nello stesso Cin-

(1) (2) Vedi ediz. Silvestri.

quecento; ma l'Aristarco senza impaurarsi per nomi venerati, prevenendo gli oppositori, continuava a dire: « E il Caro ringrazii le tante intrinseche bellezze degli esametri virgiliani, se qualche volta accondiscendiamo a leggere un libro intiero della sua *Eneide* versiscioltata. »

Contemporaneo allo stesso critico, e più famoso di lui, il Frugoni colla sua numerosa scuola menò gran rumore, e avrebbe tenuto in rispetto qualunque mano audace del critico piemontese, il quale ben lungi di mettersi in pensiero di questa cieca venerazione ai tre Eccellenti au-Iori, rise più sbardellatamente, e ribadi la sua vecchia opinione intorno alla poltroneria dei versiscioltai, Finalmente il Parini col suo Giorno diede un armonia tutta nnova allo sciolto, e il Gozzi nei Sermoni emulo l'esametro d'Orazio; ma il Baretti, che pur ne senti e confessò candidamente la bellezza, non ebbe la pazienza di dare addietro, e correggere il suo giudizio, osando anzi suggerire al Parini di darsi l'incomodo di ridurre i suoi versi sciolti in versi rimati. Un più strano consiglio non credo che fosse più dato dopo quello del Bembo, che, dicono, insinuasse all'Ariosto di scrivere l'Orlando furioso in latino. Che se altri avesse detto al Baretti che gli sciolti di questi due poeti erano letti da un capo all'altro d'Italia, egli avrebbe risposto con imperturbabile sicurezza. " E qualche moderno poeta, come sarebbe a dire il conte Gaspare Gozzi e l'abate Parini, ringrazino sè stessi che sono stati giudiziosamente brevi nei loro Sermoni e nei loro Mattini. Senza la loro brevità nè i Mattini loro nè i loro Sermoni sarebbero da noi letti con piacere anche a dispetto di quelle belle e buone cose di cai sono stivati anzi che riempiuti. » Ma le vere bellezze di quella musica poetica che

erasi già e potevasi ricavare dalla composizione dello sciotto, vinse l'errore della scuola, e gli anatemi furiosi d'Aristarco. Monti e Foscolo compierono l'opera di Caro, Parini e Gozzi; e la didascalica non feccsi scrupolo di rientrare sull'antico sentiero, quale era disegnato dalle orme onorate dell'Alamauni e del Rucellai, facendo suo pro degli insegnamenti che dall'esempio altrui dovevasi derivare.

lo scelgo per ora due soli dei poemi didattici, foggiati sui nuovi modelli degli ultimi poeti, cioè i Cavatti
ii Tedaldi-Fores e la Pastorizia di Cesare Arici; i quali
saranno bastanti a farvi conoscere, che se il poema
didattico non erasi a' di nostri avvantaggiato sugli antichi per la tessitura, potea dirsi almeno molto superiore
rispetto alla forma del verso. Forse taluno ha sentito,
sebbene nessuno, ch'io sappia, avesse l'ardimento di
ripristinare il concetto dantesco, trovandosi più agerole il proseguire la scuola classica del Cinquecento;
ma guadagnossi non poco per le armonie, e la dovizia poetica. Per quanto noi veneriamo gli antichi,
non possiamo negare che i versi della Pastorizia e
dei Cavalli non ci paiano superiori a quelli della Collivazione e delle Ani.

lo mi compiaccio di congiungere al nome dell'Arici così universalmente conosciuto, quello di Tedaldi-Fores, perchè sembrami non giusto il silenzio che si tenne intorno al suo poema. Un antico adagio diceva, che habent sua fata libelli; ed è compiutamente verificato rispetto al poema dei Cavalli, il quale non ebbe grande fortuna quantunque risplenda per molte doti poetiche, e tratti un argomento, come ben diceva l'autore capace d'assai calore poetico e di qualche sublimità?

Virgilio areva nella sua Georgica parlato in versi

maravigliosi del cavallo e delle sue varie razze; Alamanni nella Coltivazione, imitando il suo modello, aveva descritte le forme del più perfetto destriero, e le maniere più acconce per educarlo; Erasmo di Valvasone l'aveva anch'esso dipinto in alcune sonore ottave; e finalmente lo Spolverini pare che si proponesse di cantarne lungamente in un poema speciale. Tuttavia la storia di questo animale che avea lusingato la fantasia di tanti poeti didascalici, che avea fornito così sovente le più gaie descrizioni, i paragoni più vaghi a quanti avevano scritto in versi, cominciando dall'antico Giobbe e da Omero per venire fino al Monti; non fu svolta in tutta la sua ampiezza fra noi che nel poema del Tedaldi. Egli comincia a parlare intorno all'origine del cavallo, risalendo da una parte fino al Paradiso terrestre della Bibbia, e ricordando dall'altra la graziosa favola della greca mitologia; poscia, fatto cenno delle diverse razze, e ricercato chi fosse il primo ad addestrarli, scende a trattare delle cure che hannosi ad avere per serbare non meschiate le razze: canta gli amori, le nozze, i parti, le infermità, le medicine, e i diversi usi nei quali questi nobili animali sono adoperati. Non è malagevole a ve-dersi quale e quanta sia la materia che svolgesi dinanzi al poeta. Il cavallo è il compagno dell'ozioso Sardanapalo, come dell'umile e affaticato campagnuolo; gira col capo basso e simile ad uno schiavo la macina, e nitrisce sul campo di guerra, odorando, come dice Giobbe, la puqua; vince l'erta della collina, portando in groppa con passo uniforme la nidiata del villico, che sorride ai suoi fanciulli, seguendoli a piedi, e vola per monti e valli col Cavaliere errante, che va in traccia di avventure guerresche; riscuote gli applausi degli steccati nelle giostre, allegerisce le cacce

uffuccendate del Castellano del Medio Evo, e guida lungo il deserto nativo l'Arabo errante, da cui è consilungo il deserto nativo i aribu errante, da cui e consi-derato come uno della famiglia. Da tutta questa varietà di cose nasce una varietà grande di episodii e di storiche reminiscenze, le quali aprono un campo assai più va-sto di quello non sia ordinariamente fornito dalla poe-sia georgica. Di qui parmi che si debba dedurre la san georgica. Di qui parini che si teoba decinte la prima ragione di quella intonazione più epica di que-sto poema, la quale, se può sembrarvi a prima giunta inopportuna al genere di poesia, al postutto non vi dispiace. Il poeta istesso, rileggendo a mente riposata il suo lavoro, confessa d'avere frapposte forse troppe il suo lavoro, confessa d'avere frapposte forse troppe passioni ed immagini, seguendo l'impulso del cuore e della fantasia; ma oltre che (siccome ora vi dissi) l'argomento medesimo spingeva il poeta per questa via, il Tedaldi poi in suo segreto proponevasi di dare così maggiore movimento alla didascalica; ciò che vi apparirà manifesto da talune parole della prefazione in parte già riferite, e che giovami qui di ripetere. "Ho scritto (dice egli) su questo argomento, perchè mi si mostrò nuovo, bello abbastanza, capace d'assai colora postica e di supale ambigità per la supla ambigità per la calore poetico, e di qualche sublimità, senza la quale, se vi possono essere de'buoni versi, non vi può es-sere buona poesia. » Quantunque io creda che a quando a quando le tinte adoperate dal Tedaldi a dipingere i suoi cavalli siano troppo calde, e che vi appaia quindi un certo sforzo di essere sublime; tuttavolta dundi un certo storzo di essere suomine, tuttarona non dee negarsi la giustezza del principio generale, che cioè dalla mancanza di passione sia in fatti deri-vato quel senso di tacita noia, che s'insinua nell'a-nimo nostro, leggendo anche i migliori didascalici.

Un accorgimento poi del quale vuolsi a mio avviso tener conto al Tedaldi si è quello d'avere saputo accoppiare insieme l'antico e il moderno, le idee cri-

stiane e le reminiscenze della mitologia, senza che ciò ingenerasse menomamente confusione. La via segnata da lui, io la direi quella che dovrebbe soddisfare al gusto universale, imperocchè mentre da una parte il poeta non esce fuor della cerchia de' tempi suoi, dandosì apparenza d'un pagano, per essere classico, dal-l'altra non lascia di usare delle dovizie poetiche, da noi ereditate colle favole di Grecia e del Lazio. Con questo metodo pertanto, e senza sconcio alcuno, il Tedaldi (come vi dissi or ora) potrà condurvi sino al Paradiso terrestre, per descrivervi i primi

Annitriri di fervido cavallo, Cui la terra sponea, cenno di Dio Dal grembo tenebroso;

e insieme non dimenticare la favola accreditata fra gli antichi,

Che dal marino ennosigeo tridente Si producesse il corridor da prima, Quando traeano a gareggiar fra loro Il re dell'onde, e l'occhi-azzurra Palla.

Nè, quantunque il poeta medesimo sospetti d'avere, c forse abbia soverchiato nel numero, minor lode viene al Tedaldi-Forse, dalla naturalezza dei trapassi, tanto che molte volte voi scorrete di cosa in cosa e venite di uno in altro argomento anche fra se disparato. senza pure avvedervene, così poco è lo sforzo che durate, mercè le cure ch'egli usa.

E per citarvene un esempio qualunque, ne levo uno dal terzo libro, dove il poeta entrando a parlare delle provvidenze da usarsi nei parti delle cavalle, e delle medicine da somministrarsi nei casi più pericolosi, viengli per caso nominata la mirra. Questo vocabolo gli richiana al pensiero la favola del famoso incesto della figliuola di Cinira, celebrata dagli antichi vati, e ultinamente da Vittorio Alfieri, anch'esso furioso amatore di cavalli. Per quanto, esposto così nudamente, il legame di queste idee possa parcevi stentato, leggendo i versi del poema, appena è se vi accorgerete di questi lirici trapassi, tanto vi parranno naturali, e richiesti dal senso, come potrete da per voi medesimi chiarirvene.

Se il caso sia tale, e la mesta Partoritrice sia rifinita di forze, adopera fra gli altri rimedii

. . . . . . . . . della funebre savina La polve, o di Soria la fetid'assa, La verginella ruta, o l'addensate Lagrime di colei che fra le braccia Del caro padre incestuosa giacque. E per l'itale scene un raccapriccio Scorre e un brivido ancor, se'l verso e l'ira Tuona sublime, e in noi, Vittorio, tanta Orma di sensi generosi, e tanto Amor d'Italia nostra in sen ne desti: Nè a te, Spirto gentil, pensier men degno Il cavallo assembrò: te co' nitriti Chiamò confidentissimo sovente Dal tenebrato equile, e a te da lunghe Dotte vigilie affranto, umil le fide Schiene prestando, i passeggiati marmi Del chiaro Arno e le folte ombre pensoso Ti videro temprar dell'agil cocchio D'impazienti angliche mute il corso.

Questa prima citazione invogliami di aggiungerne una seconda, affinchè meglio che dal mio ragionamento veggiate col fatto quale sia l'arte del dipingere propria del Tedaldi, e quale il genere di pittura che massimamente gli torni, per ottenere quel calore poetico, senza il quale non vi può essere, a detta sua, buona poesia.

Scelgo a tal uopo la descrizione del cavallo arabo, lasciando poi a ciascuno di voi la cura di ricercare dove come l'autore sapcese unire alla descrizione la passione, e alla passione stessa dar vita con modi arditi, e figure ingegnose: e finalmente dove questo suo desiderio appaia anche troppo manifesto e così da dare forse nell'esagerato, e farci sentire l'ispirazione ossianesca. Piacemi sopra ogni altro questo brano, essendo che, o m'inganno, o contiene in sè quasi tutti i pregi e i difetti che sono proprii della poesia del Tedaldi.

Chi per gli aperti campi e pe' virenti Clivi ne viene impetuoso, e scuote Questi mirti sanguigni e questi abeti Sulle cui frondi ragunò la notte La tremola rugiada? oh! te leggiadro Arabo corridore a cui Natura Orgogliosa: ecco il mio fregio - disse -E la gloria maggior fra quanti bruti Dell'ubertà di mie mamelle allatto. Qual ponte angusto, qual più aspro varco, Qual fiumana, qual rupe il generoso Può rattenere in sua sublime fuga? Non selve ardne di rami, e non di crude Vepri irta siepe, non fragor di tuono, Non mugghiar di torrenti, od assordante Di bellici metalli alto rimbombo

La cervice eminente agita e fiamme Getta dai vivi occhi loquaci, ardito, pocile, sofferente, ha dal caviglio, I tendini staccati, e graziosi Muove gli orecchi. Irrequieto posa Entro la tenda, u' il Beduin divide Seco il letto e la mensa; or all'amata Famigliuola orzi e datteri porgendo, Ora al destrier che sullo stesso desco Purò talvolta ai pargoletti il pane, Di che alla madre lagrimàr, e il muso Percossero stizziti con la destra Gracile si che non s'addiede il forte Di quell'offesa, e il genitor ne rise.

L'altro dei poemi, cioè la Pastorizia, del quale promisi di occuparmi in questa lezione, fu reso tanto popolare ai di nostri dagli encomii ponderati e dalle giuste critiche di Pietro Giordani, che poche parole basteranno a sdebitarmi dinanzi a voi.

Cesare Arici scrisse di molli versi e tentò quasi lulti i generi di poesia dalla lirica alla epopea; ma ossia natura d'ingegno, o indirizzo di studii, parve nato alla didascalica. Egli esordi col poema intitolato la Coltivazione degli Ulivi, nel quale se, a detta sua, avea profittato un poco dai primissimi saggi nella composizione dei versi, avea traviato dalla imitazione degli antichi e dalla natura. Ma la Pastorizia provò presto ch'egli o non erasi veramente mai diparitio, o che erasi rimesso presto nella diritta strada, per non uscirne più mai. Tra l'uno e l'altro poema v'ha una grande distanza. Nell'uno appare il poeta che slanciasi per la prima volta nell'arringo, per saggiare le proprie forze; nell'altro tu senti l'artefice consumato

nello studio, il quale prima di accingersi all'impresa, è già tanto sicuro di sè, che tiensi quasi certo della palma; na in amendue i lavori fatte le proporzioni, vedesi l'uone ducato a forti cibi, il poeta che non lascerassi correre alle intemperanze d'una scuola nuova, senza rifiutare perciò la parte buona e profittevole che possa esservi.

Era di quei giorni caldissimo il combattimento fra la scuola dei romantici, pieni di confidenza nella propria giovinezza, e quella dei classici, la quale per lungo uso, e direi religione dell'arte, ragionevolmente facevasi a temere, che l'amore del nuovo traesse le lettere in falso. Gli uni e gli altri si arrogavano il sacerdozio, e la guardia del fuoco sacro, e trasmodavano entrambi, come è usanza delle fazioni. L'Arici, il quale senza avere una ricchissima fantasia, aveva un giudizio ri-posato e sicuro, parve che tentennasse fra le duc parti, o studiossi con una prova assai difficile di rac-cogliere il buono da entrambe, a guisa d'ape industriosa, che dal succo di cento fiori diversi compone la dolcezza del suo miele. Forse vi ricorderà, o giovani, d'avere fra le opere di Ugo Foscolo già letto un articolo critico e acrimonioso intorno ad una poesia giovanile dello Arici, dove egli è accusato d'essersi vestito di non sue proprie penne, e di avere massimamente espilato il carme dei Sepolcri, che è opera tutta spirante il greco profumo. D'altra parte rammenterete ancora che nelle più recenti antologie d'inni sacri, se-condo la nuova scuola capitanata dal Manzoni, sogliono inserirsene ben parecchi dell'Arici. Or bene questo passaggio da uno ad un altro genere così diversi fra sè, vi disegna la storia dell'educazione del poeta, e può rendervi, penso io, ragione del piacere che in voi produce la lettura della Pastorizia, dove se da una parte respirate così viva l'aura della classica antichità, e principalmente della poesia virgiliana; dall'altra siete ricretati da una certa freschezza di giorentù, che non vi lascia mai vineere dalla stanchezza. La Pastorizia è l'opera più finita, l'opera dove sfolgoreggia in tutta la sua virtù l'ingegno dell'Arici, o come diceva con insolita lode il Giordani, l'opera classica, e destinata a durare per onore d'Italia.

Dalle memorie della vita di lui, e da più cenni delle delle opere sue manifestasi ch'egli avesse fatto e in gran parte forse incarnato il disegno d'una vasta epopea sulla Caduta di Gerusalemme. È difficile a dirsi quale sarebbe stato l'esito di un cosiffatto lavoro; ma riandando così tra me e me tutti i diversi tentativi fatti da lui nei regni della poesia, parmi di potere asserire che il giudizio del Giordani non sarebbesi mutato, e che la Pastorizia avrebbe servito sempre all'Arici siccome il più valevole titolo alla gloria. Questo critico ne discorse a lungo, considerandone la invenzione, lo stile, la lingua e il verso con sicurezza di magisterio e squisitezza di gusto. E però amerci molto vi piacesse di rileggere a vostr'agio quella scrittura. imperocché oltre l'esempio che potreste trarne per voi medesimi, trovereste poi che il poeta fece suo prò delle osservazioni, degli appunti del critico e con una arrendevolezza non facile a trovarsi fra le ire e le superbie dei letterati. Felice quel eritico, il quale può siccome il Giordani, annunziare alla patria sua un opera classica, della quale se ha da notare qua e hà alcuna, cosetta; quasi polvere che lievemente può scuotersi da vaghissimo drappo, niuno potrebbe dire che faccialo come invidioso; felice quel poeta, il quale come l'Arici, troyando un lodatore imparziale, che ha nome Pietro Giordani, può scuotere anche le ultime reliquie di quella polvere minuta rimasta sul drappo da lui tessuto, ed ha buon senso e il coraggio di farlo. Ma perche non paia che il rimandarvi all'autorità d'un critico famoso sia per risparmio di fatica, e per non licenziarvi oggi da questo poeta senza farvene almeno udire taluno dei suoni più eletti, io leverò alcuni versi qua e colà, siccome la memoria mi suggerisce, per temperare quand'altro non fosse colle armonie poetiche, le aridità inevitabili d'una rassegna critica.

Vaghissimo per evidenza di pittura sembrami quel passo, dove parlando dei cibi da somministrarsi a' hestiami nell'inverno, il poeta propone la seguente arvertenza:

. . . . . . . . . . . . . Allor disponi Quel che serbato a miglior tempo avrai; E si lo parti, e drittamente estima. Che non vi manchi il poco, o il troppo avanzi. Non veduto porrai dentro ai preseni L'amato cibo; chè altrimenti a vile Cade perduto, e non satolla il gregge, Che se recasse alcun pieni i canestri, O fra le man dell'odorato fieno Gran fasci, incontro se gli fa belando Lo stuol digiuno, e intorno se gli serra, Premendolo, Le braccia alto solleva Quegli, e co' piedi e co' ginocchi il passo S'apre a forza; ma l'agne ecco si rizzano A lui dinanzi, e il premono da tergo; Vinto alfin dalla calca, all'impedito Mal accorto pastor cadono i fasci Mal difesi e le corbe. Avverti ancora Che l'ariete famelico non vegna Insiem cogli altri al pasto apparecchiato; Chè di posse e d'ardir tutti avanzando.

Si spinge innanzi poderoso, e primo Occupa il sito e l'agne addietro caccia; Nè dell'amanza più che dell'agnello Si cura; così forte ad altro affetto Di fame ognor necessità prevale.

lo non scelgo dalle parti più splendide del poema, si perchè sono a tutti anche più conosciute, e si ancora perchè lo ingegno del poeta manifestasi più apertamente, laddove avreste creduto che l'umiltà del tema gl'impedirebbe di sollevarsi; mentre al contrario quando possente spiri l'aura poetica e l'altezza del tema aggiunga coraggio, fate pure che il poeta incontrasse per la sua via la nudità del deserto, troverebbe modo di farvi fiorire le rose, e destare in gni parte la vita. Nella deserizione citata, siccome vedeste, l'Arici dalla più umile delle cure pastorali, ricavò materia di bella pittura. Nei versi che ora citerò v'accorgerete con quale arte, parlando pur di bruti, e' sappia sollevarsi a toccare di que' più squisiti affetti, che nobilitano l'umana natura.

Eccovi adunque come egli descriva la pecorella, che sgravatasi del suo portato, maternamente ne prende cura:

Già per lattarlo in vago atto d'amore Su lui tutta si china, e gli appresenta Le piene poppe; e come dell'informe Orsa narra la fama, che i suoi crudi Nati figuri colla lingua, anch'ella Tutto il vezzeggia, e l'umidor ne stingue. Che se per nuova a lei materna cura Non avvertisse a questo, e tu lo spargi Di trito sal, che la vi adeschi, e spremi Da' capezzoli il latte ancor ristretti Acciò s'ausi a quel sapor l'agnello. Non però fia che l'agna alla sua prole Disattenta non badi, o le ricusi Anco le poppe, ed il crudele imiti E snaturato delle madri esemplo: Che perchè intatta a voluttà si serbi Del sen la colna nitidezza, "il latte Negano ai figli del materno petto.

Per quanto però fosse grande l'arte di questi poeti, per quanto valido il lenocinio di quello sciolto foggiato sulle norme dei nuovi maestri, non oserei dire che le difficoltà di questo genere poetico fossero vinte. Il Tedaldi cercò di dare calore drammatico al poema; l'Arici non lasciò indietro alcuna cura, perchè le parti anche più umili fossero vivificate da qualche azione, da qualche affetto. Era un passo verso il meglio, ma non ancora una vittoria. Una poesia descrittiva allungata fino alle proporzioni d'un lungo poema, può inebbriarci collo splendore, ma non commuovere il nostro cuore. La Georgica è l'opera dove Virgilio mostrossi nella sua gloria maggiore di poeta; ma se togliete la scena appassionata dell'Orfeo, la quale è come il tranasso dalla didascalica all'epopea, voi non provate mai quelle forti commozioni che vi fanno lagrimare sulle sventure di Troia, sulla morte dell'infelice Elisa. Di cento lettori perciò i novanta (come vi dissi) preferiscono l'Encide colle sue imperfezioni a tutte le squisitezze della Georgica.

Chi è maestro nell'arte del descrivere più che Torquato Tasso? E pure la sua maestria non bastò a dar vita al poema delle Sette giornate del mondo creato, dove sforzossi di ritrarre il sorriso di quella prima alba del mondo, quando l'opera di Dio apparve in

tutto il suo vergine splendore, e coll'impronta così presente della mano creatrice. Il Baretti cercò la ragione di questa freddezza in un argonnento pur tanto poetico, nella poltroneria del verso sciolto, che in verità dal Tasso non è tornito bene; ma il difetto della cornice, per così dire, non potrebbe mai, a mio avviso impedire tutto l'effetto d'un buon dipinto. Il vizio è ben più fondamentale, essendo che abbia radice nel metodo tenuto al poeta nella composizione del suo lavoro. Il Mondo creato del Tasso, parmi una scena decorata a maraviglia a cui mancano ancora gli attori, è un teatro dove si rappresenterà un gran dramma, il quale non è per altro nell'opera del Tasso incominciato.

Se fosse vero che il difetto sta nel genere della verseggiatura, noi potremmo all'uopo indicare qualche poema descrittivo, dove la varietà delle armonie non manca, dove l'uniformità dell'andamento fu evitato, senza che perciò si giungesse ad ottenere piena-mente l'effetto desiderato, e si sfuggisse la sazietà. Le Stagioni di Giuseppe Barbieri per esempio, compon-gono un poema affatto descrittivo non molto disforme da quello delle Sette Giornate del Tasso; e, se ne togliete un po' di esagerazione che gli viene dalla tiuta ossianesca, potrebbe dirsi quanto di meglio siasi in questo genere composto in Italia. Ma se possiamo an-dare da un capo all'altro delle Stagioni, credete voi che ciò sia dovuto solamente all'impasto del verso sciolto, comechè sia certo superiore a quello usato nelle Sette Giornate? Quando vi piaccia dare una scorsa al poema, o anche solamente leggere gli Argomenti preposti a ciascuno dei quattro libri, vi verrà subito veduto in quel modo siasi il Barbieri adope-rato di spirare la vita nella sua scena, come abbia messo in opera ogni ingegno per rompere l'unifor-

Cereseto. Vol. III.

mità della lunga descrizione, facendovi aggirare e vivere in mezzo agli uomini. Qual cosa più sublime d'una notte d'inverno, dello spettacolo delle Alpi coperte di nevi eterne, della distesa immensa dei mari, e eosì via discorrendo d'altri mille oggetti non meno stupendi? E pure il poeta, come il pittore, non eviterà lo scozlio funesto della noia, se non sappia variare le tinte, e introdurvi qualche cosa di umano che tocchi il nostro cuore. Egli pertanto coll'avvedutezza d'un abile artista vi rammenterà ora la notte misteriosa del Natale, ora le veglie gioconde dei contadini, e perfino i trastulli infantili della Lanterna magica; ora, animando anche le terribili solitudini delle Alpi. e i ghiacci della Lapponia, vi farà scorgere qui la pensosa figura d'un monaco del S. Bernardo. colà dipingeravvi i costumi dell' intirizzito Lapponese. Ogni stagione ha per così dire i suoi affetti, ha le sne letizie. Nella primavera sono i tripudii dell' amore, nella state i gaudii delle raccolte, nell'autunno le vendemmie, le frutta, le caccie, le villeggiature; ma se togliete l'uomo, la scena anche più ridente convertirassi presto in un deserto. Il Barbieri pertanto emendò in parte il difetto in cui era caduto il Tasso: tuttavia, siccome vi dissi, non lo tolse; imperocchè il passaggio troppo rapido da questa a quella descrizione, e la moltiplicità delle cose, che forse è inevitabile nel genere di poesia da lui adottato, non ci lascia quasi tempo alla commozione.

lo spero che niuno di voi mi chiedera ora come avrebbesi a fare; conciossiache altro sia l'ufficio del critico e dello storico, altro quello del poeta; l'uno crea, l'altro gindica, l'uno adopera la sintesi, l'altro l'analisi; quegli proponsi un termine a cui vuolsi una mente e gagliardia quasi divina; questi ha solo mestieri della conoscenza dell'arte, e dello studio pa-ziente; il critico (dice Orazio) è la cote che mentre aguzza il ferro, non è a stupirsi, che per sè non sappia ferire. Ad ogni modo parmi che a volere dar anima per esempio alla poesia delle Sette Giornate del Tasso, potrebbesi immaginare, che dopo la ribellione degli Angeli Iddio creasse il mondo, dove collocare le move creature destinate ad occupare i seggi mal abbandonati da essi. Di qui adunque incominciano i primi odii di Satana, il principe dei ribelli, contra l'nomo, e i tentativi di perderlo; di qui la sublimità di quel dramma che acquista interesse dalla incertezza della vittoria. L'uomo vincerà o sarà vinto? Il poeta che svolge questa trama, colla quale si agitano i fati dell'umanità, può a sua posta descrivermi la bellezza dell'universo, l'opera delle sette giornate; non sarà che maa peauellata di più per crescere leggiadria al quadro; e in tal caso non che provarne alcuna noia, io mi compiacerò nella vista di quella giocondezza universale, prima che il peccato di Adamo e la vittoria di Salana ginngano ad attoscarla. In questa guisa l'a-zione dell'nômo vivifica la descrizione; e questa apparecchia l'effetto che deve produrre lo svolgimento drammatico. Voi mi avete già prevenuto, o giovani, rammentando che il poeta il quale ha incarnato questo grande concetto ebbe nome Giovanni Milton, l'Omero inglese, che al freddo poema delle Sette giornate sostituì il titofo di Paradiso perduto.

Senza però passare dalle Sette giornate al Paradiso perduto, cioè dalla poesia descrittiva all'epica, prea che restasse da cercarsi una via intermedia, un zione accessoria che non fosse tale da mutare l'intonazione di questa poesia, nè occupasse tanto l'animo del lettore che ci facesse perdere di vista il precetto, impedendo a ogni modo l'adito alla noia, mortalissima nemica d'ogni scrittura. Un poeta inglese, Erasmo Darwin, svolgendo nel senso più lato questo principio verissimo, che l'arte consiste nel rappresentare distintamente innanzi agli occhi il soggetto scelto, in guisa che produca la presenza ideale dell'oggetto, e che la principale differenza fra poesia e prosa sta nell'uso particolare che fa la poesia di vocaboli esprimenti idec spettanti alla visione; compose il suo poema degli Amori delle piante; e gli stami diventarono per lui pastori, sposi, drudi, e così via; i pistilli si conversero in ninfe, in pastorelle e forosette. Di qui ne uscirono tante piccole e graziose azioni, quanti sono i fiori descritti; i quali se provano sempre l'ingegno del poeta, peccano però spesso contro la chiarezza, uscendo così fuor dell'usato, e confondendo tanto la finzione colla realità, che il testo senza il sussidio delle note riuscirebbe in molti luoghi affatto oscuro. Perlaqualcosa malgrado i bei versi co' quali fu tradotto il poema non ebbe grande fortuna, e fu gustato, credo. da pochi.

Angelo Maria Ricci nella sua Georgica dei fiori, riconoscendo la vaghezza di nolte pitture del Darwin, pensò ad ogni modo di temperare così il suo metodo, che da una parte si avesse l'azione drammatica, e dall'altra non si uscisse dai regni della didascalica. Da questo temperamento ne uscì la Georgica sua, della quale diede egli medesimo nella prefazione questa rapida malisi.

"Nei primi canti (sono parole del poeta) ho dovuto le regole generali per lo Stabilimento d'un giardino qualunque, fissare nei susseguenti il calendario di Flora per la fioritura; finire con la coltivazione delle pianticelle di piccol fusto od erbacee, annue, biennali e perenni, che possono ornare un giardine. Le fole graziose di tante metamorfosi avvenute ne' fiori, onde oramai non v'è stelo sotto cui non palpiti d'amore un qualche atometto del bel velo, e l'anima imamorata d'alcuna Ninfa, o il sospiro almeno d'alcun Pastore; un viaggio di Flora che dapertutto incontrata dalla gioia universale del mondo passa da un clima all'altro a visitare le sue provincie fino a che nell'assenza di lei Borea di qua la diserta; e Zeffiro è costretto a ricorrere alla gran madre Opi, per ottenere che alcune pianticelle almeno vivan perenni nell'impero della sua Sposa, e ne mantengano sempre fiorente l'onore; son queste insieme le tracce e gli ornamenti che fan parte integrale del disegno del mio poema, dando ad esso un aspetto d'invenzione e di macchina comunque semplice e non complicata. »

Ora se il metodo è ingegnoso, non parmi che la scelta della macchina sia così felice che possa destare in nai l'interesse. Il viaggio di Flora può essere hello per una descrizione poetica; nua gli amori di Zefiiro e le inimicizie di Borca non bastano a tener viva l'attenzione, destando la curiosità. Oltre a che non di rado s'ingenera confusione, essendo che, siccome nel Darwin, il precetto confondasi colla favola, e l'effetto del dramma qualunque sia venga ritardato dal bisogno di dare il precetto; tanto che alcuna volta l'autore non riesce pienamente nè all'uno, nè all'altro de'suoi fini. Ma siccome il Ricci è un facile verseggiatore, così molti canti della sua Georgica rinscirannovi senza dubio piacevoli, e vi parrà talora che l'olezzo dei fiori da lui celebrati, siasi trasfinso in quello della sua poesia. Spesso egli giunge a superare gravissime difficoltà con una inesauribile dovizia di modi; spesso colla vivacità della fantasia può rilevare la umilità del tema; e

qualunque sia il soggetto, che gli si offre, rado è che gli fallisca all'uopo una immagine felice, una parola pittoresca per ritrarlo.

Valgami ad esempio quel brano del quarto canto, dove fassi a deserivere il come si possano discernere e struggere gl'insetti, nemici. a' fiori, e, con questi versi porremo fine alla nostra oramai troppo lunga lezione:

Io l'insegno pe' fiori a muover guerra (E mel soffrite voi Driadi pietose!) Al popolo minor che vive in terra.

Quando molte vedrai vagar pompose Stanche farfalle al declinar del giorno Dove forse il suo nido ognuna pose.

Dove forse il suo nido ognuna pese, La notte aspetta, e brevi fochi intorno

Per quelle accendi, che son maschi, e quanti Alle lor belle ne faran ritorno!

Diè alle femmine Amore andar raggianti Della sua fiamma che si desta e brilla In esse a danno de' suoi tenui amanti,

E ovunque ognun di loro una scintilla Vede tra l'ombre errar, crede che questa

Sia di terreno ardor qualche favilla, E corre e vola e gira e mai non resta

Di gir come lo guida Amor che infiamma l più fidi a incontrar sorte funestà:

Finche trova cola ben altra fiamma

Che l'arde a volo, e Zeffiro tiranno

Ne rimanda sui fior l'arida squamma.

Che se le feminette esenti vanno Dal destin dei mariti, a lor non giova Scampar la notte dal crudele inganno.

L'alba nemica in grembo ai fior le trova Irrigidite dalle alette snelle .. Amoreggiando sulle candid'oya;

Amoreggiando sulle candid ova

Non badar che son madri, o che son belle,
Le scuoti a terra con la prima orezza,
Pensa ai fiori, e col piè passa sovr'elle;
E se merta pietà la lor bellezza
Per lo splendor delle caduche piume
(Che il bello oyunque alma gentile apprezza)
Cauto le schiaccia entro feral volume

(Che il bello oyunque alma gentile apprezz: Cauto le schiaccia entro feral volume Con le belle ali aperte in lor feretro, Come librarsi a volo ha per costume; Quindi ne serba in mezzo a doppio vetro (Come festuca in terso ghiaccio) il vago Cadavere incorrotto e il pinto spetre;

E forse un di ne imiterà coll'ago Sulle trapunte arabescate tele Ninfa gentil la rediviva immago.

## Segue la storia della poesia didattica.

#### LEZIONE LV.

SOMMARIO. — Entrasi a parlare della acconda schiera dei didaszalici. — Difficoltà maggiore di trattare un tema scientifico poetizmente. — Girolamo Vida, e Girolamo Fracastoro. — Cemos sulpoema della Sififide. — La Nautica di Bernardino Baldi. — Le Meteore di Gian Lorenzo Stecchi. — Le Muse fisiche di Mattia Daniani. — Le Perle di G. B. Roberti. — L'Invito a Lechia di Lorenzo Mascheroni. — La Sala fisica di Giuseppe Barbieri. — L'Orgino dei metalli di Hario Casarotti. — L'Origino delle Ponli di Cesare Arici. — L'Iparia di Biodata Saluzzo. — Conchiusione di questa lezione.

L'ordine che noi ci siamo proposti nelle nostre lezioni, e la divisione che fu per maggior commodo no stro inmaginata, di poemi georgici e scientifici, ne estringe ora di tornare addietro fino al Cinquecento. Non abbiano però ad aggiungere nuove osservazioni a quelle già fatte a suo luogo, bastandoci senz'altro di ripigliare da quel punto la nostra rassegna istorica.

Essendosi adunque (secondo abbiamo detto) abbando-

nato il metodo trovato e sul quale aveva Dante eseguito con si buon successo la Divina Commedia, ripristinandosi nella sua integrità quello degli antichi, e specialmente dei Romani, la differenza in verità, qualunque fosse il



tema preso a trattare, non era più che nella forma più o meno bella, più o meno poetica. Lucrezio e Virgilio trattano una materia diversa, ma camminano per la medesima via. Se l'uno sarà più accorto degli altri potrà giovarsi meglio dei materiali che ha in pronto, saprà come agevolarsi all'uopo il seutiero; se questo sia per avventura troppo aspro ed erto, Virgilio a mo' d'esempio avendo scelto un tema più ridente di quello di Lucrezio, potrà eziandio ritrovare maggior dorizia di poesia; ma in tutto ciò non avvi che una questione d'arte, e i lettori in ogni caso perdoneranno più facimente il difetto, misurando la difficoltà più grande dell'argomento. Un poeta georgico, quand'an-che pongasi a cantare di un umile tema, si avvantaggia, penso, sopra dell'altro che tolga dal campo della scienza. L'uno ha una materia che ferisce l'occhio, e troverà maggior copia d'immagini pittoresche; il secondo deve rendere col linguaggio poetico sensibile ciò che è di sua natura affatto spirituale, e spesso sarà tanto arduo da richiedere tutto il vigore della mente per essere compreso non che esprimerlo col numero poetico. Lucrezio, il quale proponevasi di ritrarre in versi un sistema filosofico, avea pertanto ragione di esclamare con qualche paura, se non forse con alquanto di alterigia:

Avia Pieridum peragro loca, nullius ante Trita solo: juvat intégros accedere fontes, Atque haurire; juvat novos decerpere flores, Insignemque meo capiti petere inde coronam, Unde prius nulli vetarunt tempora Musac.

Quando nel Cinquecento ripristinossi con uno spleudido anacronismo quasi tutta intiera l'antichità classica, anch'essa la poesia didascalica tentò fra noi sull'esempio di quella ogui maniera di argomenti, con 
una inesauribite fecondità; e, stavo per dire, scherzando 
quasi colle malagevolezze. Per molti poi era bello il 
crearsele appositamente, dacchè agli occhi di certi uomini il difficile supplisce al difetto d'ispirazione, mentre certi altri, tentando una cosa strana pensano di 
dur segno di mente poetica e di robusta fantasia.

Chi può adunque dire fino a qual punto possano mol-

tiplicarsi i poemi didascalici? Alamanni abbraccio ne'sci libri della Coltivazione tutta la materia georgica; ma quante centinaia di poemi in germe non vi si celano? Noi vedemmo chi cantò le Api, chi il Canape, chi si lagnò che fosse dimenticato il Riso; questi trovò materia doviziosissima, descrivendo la Coltivazione dei monti; quegli celebrò in italiano i Bachi, già cantali latinamente dal Vida; l'uno s'invaghi dei Cavalli; l'altro piacquesi d'aggirarsi in mezzo ai Pastori. Vo ben vedete, o gjovani, che io accenno di volo quanto vennemi detto nelle passate lezioni; ma sono ben lungi con ciò dal credere d'avere esaurita la materia. Posto poi anche non avessi dimenticato alcuno, vi accorge-reste ancora che appena la menoma parte si percorse dello spazio quasi infinito. Chi per esempio vorra impedire al Nicolini di farvi sentire cantando in dolci versi, il profumo de' suoi Cedri? Chi al Tigri d'invi-tarvi coll'amico suo l'Arcangeli sotto le care e paterne ombre delle Selve Pistoiesi, e così va dicendo di altri che ora non rammento, o che ignoro?

Fate lo stesso conto dello scibile umano. Se Lucrezio espose in versi la filosofia di Epicuro; perchè uon porgeranno materia ugualmente poetica tutti quanti sistemi di filosofia, da quello di Empedocle all'altro di Cartesio, cantato in bei versi latini del Ceva? In

verità quale dei temi non avesse o in questa o in quella lingua il sno poeta, sarebbe forte a designarsi ne io vorrei cercarlo; ma l'Italia nostra non rimase' addietro ad altre nazioni, comecchè, se togliete Dante, che è unico e dee valerci per tutti, non possa dirsi che avesse ugnal fortuna che nella georgica; lo so bene le l'Alamanni è di lunga pezza inferiore a Virgilio, e che la Coltivazione non è paragonabile alla Georgica se non come una copia all'originale; ma qual dei nostri poemi scientifict potete anche nelle medesime proporzioni collocare dinanzi a quell'antico, dove cantasi Della natura delle cose? Veramente la ragione di cosifiatta differenza crediamo d'averla più sopra indicata nella maggiore difficolta della materia; ma qual altra ve ne sia, per noi non importa ora il cercarla, bastandoci di prasegnire la nostra rassegna.

Contemporanei dell'Alamanni e del Rucellai sono due poeti vilorosi, che avrebbero conteso loro nella didascalica il primato, e non sarebbero rimasti al di sotto, se non avessero scritto in latino. Girolamo Fracastoro e Girolamo Vida se non si fossero per vaghezza d'antica imitazione indotti a rinunziare anche alla propria lingua, riuscivano poeti di maggior conto degli altri due, imperocchè nei versi dell'uno e dell'altro parmi di vedervi più che negli italiani uno squisito senso poetico, e una potenza grande nell'arte del dipingere. Ma se l'essersi dipartiti in tutto dalla senola dantesca non era commendevole nei Cinquecentisti, lo affidare poi la propria gloria a poemi latini era un pericoloso ardimento. Infatti degli innumerevoli esametri che si scrisscro in quell'epoca, non avvene alcuno che rimanesse, come era inevitabile, popolare; pochissimi furono universalmente conoscinti, non che letti, e fra questi, offerendo una bella eccezione il Baco, l'Arte poetica del Vida, e la Sifitide del Fracastoro, meritano i primi seggi.

Ciò non ostante a noi veramente non ispetta quì favellarne, perchè non entrano nel nostro disegno; tuttavia piacemi l'avervi ricordato almeno questi due nomi; dell'uno dei quali accennammo già in altra lezione, e parleremo ancora una volta; dell'altro sarebbe dimenticanza troppo grave avere al tutto tacinto. I versi della Sifilide sono tali, che oserei quasi dire non essersene scritto di migliori dal buon secolo in poi, e certo sono i più ben torniti che si pubblicassero dopo la restaurazione degli studii in Italia. Il Fracastoro cogli splendori poetici, colla naturalezza dei trapassi, coll'armonia della verseggiatura riuscì a rendere piacevole una materia, che per sè medesima non era nè poetica, nè nobile. Pietro Bembo che lodò i versi della Sifilide, anche per debito di gratitudine, essendo a lui dedicato il poema, appuntò una certa sovrabbondanza di episodii, ma non saprei con quanta rettitudine di giudizio. Meglio avrebbe fatto, parmi, riprendendone la qualità, essendochè non si vegga a mo' d'esempio, la ragione perchè nel con-ellio di Giove si decreti di regalare agli nomini questa infermità, e come il vecchio Padre degli Dei d'Olimpo abbia tanta parte in un argomento in tutto moderno, e come l'autore non abbia sentita l'incoerenza di tanto spreco di mitologia pagana. Senonchè l'errore è per avventura più scusabile nel Fracastoro che in altri, conciossiacchè scrivendo egli nella lingua di Virgilio, fosse ben naturale, che ne riconiasse e le immagini e le credenze.

Per dimostrarvi la serità di questo appunto non vi dispiaccia, o giovani, ch' io aggiunga una citazione latina di alcuni versi dove il Poeta racconta del primo Scopritore dell'America, in quella che sta per vedere il Nuovo Mondo. La citazione può, a mio avviso, avere una doppia utilità; cioè di farvi sentire alcune armonic, le quali Virgilio non rifiute rebbe forse per sue; e nello stesso tempo di mostrarvi come l'errore del sistema potesse trarre tanto in falso anche un uomo valoroso come il Fracastoro. Eccovi i versi:

Nox erat, et puro fulgebat ab aethere Luna. Lumina diffundens tremuli per marmora ponti. Magnanimus quum tanta Heros ad munera falis Delectus, dux errantis per caerula classis, Luna, ait, o, pelagi cui regna haec humida parent, Quae bis ab aurata curvasti cornua fronte. Curva bis explesti, nobis errantibus ex quo Non ulla apparet tellus, da littora tandem Aspicere, et dudum speratos tangere portus, Noctis honos, coelique decus, Latonia virgo. Audit orantem Phoebe, delapsaque ab alto Aethere, se in faciem mutat, Nereïa auali Cymothoe, Clothogue natunt, juxtague carinam Astitit, et summo pariter nans aequore fatur: Ne nostrae dubitate rates: lux crastina terras Ostendet, fidoque dabit succedere portu. Sed vos litoribus primis ne insistite: dudum Ultra futa vocant: medio magna insula ponto Est Ophyre; huc iter est vobis, hic debita sedes Imperiique caput. Simul haec effata, carinam Impulit: illa levi cita dissecat aequora cursu. Aspirant faciles aurae, et jam clarus ab undis Surgebat Titan, humiles quum surgere colles Umbrosi procul, et proprior jam terra videri Incipit: Acclamant nautae, terramque salutant. Terram exoptatam. Tum portu et litore amics Excepti diis nota piis in litore solvunt etc.

Io son certo che non vi parrà quasi possibile come

il lungo episodio, che termina il poema, di Flavio Gioia e della Ninfa Siderite, ossia dell'invenzione della bussola. Tiro, Sidone, Cartagine che rappresentano il commercio antico, messe di fronte alla piccola Amalfi, e alle repubblichette del Medio Evo, le quali fannovi già sentire la incipiente civiltà moderna, poteano all'uopo suggerire al poeta qualche fatto

Di poema degnissimo e d'istoria.

L'invenzione della bussola cangiava tutti gli argomenti della navigazione; ma le mutazioni dei tempi, e degli imperi non erano meno grandi e meno maravigliose.

Comunque sia non è neppure a negarsi che l'episodio di Flavio Gioia e della Ninfa,

nou debba tenersi come una delle parti più immaginose di questo poema, e meritevole però di essere particolarmente accennata.

Flavio, figlio d'Amalfi, una dell'alme Ninfe, cui fra i mirteti e fra gli allori Bagna il Tirren vezzosamente il piede,

colto da improvvisa fortuna di mare, fa preghiera a Giove perché piacciasi di camparlo, suggerendogli umezzo certo come regolare il corso della navigazione, anche allora che il cielo sia coperto di nugoli. L'Ancella di Giunone discende al supplice nocchiero, e gli consiglia di volgere verso l'Elba, per interrogare a

quest'uopo la Ninfa Siderite, o Calamita, quella sola che possa valere a suo soccorso.

L'Elba è per l'appunto l'isoletta nella quale dovrassi quindi far tesoro

Di quella nobil pictra, onde s'avviva 'Il volubile acciaio, e in lui si desta L'alta e strana virtute, ond'egli infuso Non può non mirar sempre il nostro polo.

Flavio adunque ubbidiente al consiglio divino, approda all'isola, fa i sacrifizii inditti, ed ottiene che Siderite gli si manifesti, per condurlo, e svelargli i segreti della natura nel centro della terra,

Ove per ritrovar posa e quiete. Libera e sciolta ogni gravezza scende. Giunti . . . . . . . . . ove chiudea L'antro nel sen berilli e calamite, Fermò la Ninfa il piede, e poca pietra, Che dalla grotta svelse, in man prendendo, Verso Flavio rivolta, in questa guisa Incominciò: Tu dei saper che'l ciclo Parte alcuna non ha, cui non risponda Parte di questo sasso, eccoti il punto, Cui gira intorno il tardo plaustro, e quello Che sotto i nostri piedi il suol nasconde: Ecco il punto, onde il sol dai lidi eoi Erge l'aurate rote, e l'altro donde Per obbliquo cammin riede all' albergo. Questa l'alta virtù, che le dà il cielo Nel ferro infonder può, s'avvien che 'l ferro Non ingrato amatore a lei conceda Il desiato bacio, e con gli amplessi Dell'occulto poter seco si giunga. Cereseto. Vol. III.

Quali debbono essere i mirabili effetti di questo sasso non è a raccontarsi tanto leggiero; ma Proteo, indovinando con occhio profetico l'avvenire, un giorno esclamava:

> . . . . . . . . lo veggio, o parmi Anzi pur veggio, ancor che'l Veglio alato Debba, pria che tant'opra egli riveli, Molti lustri adunar, pura Colomba, Che nei Liguri monti avrà suo nido, Con intrepido core in guisa l'ale Veloci dispiegar per dubbio cielo, Che non temendo fremito di vento. Non lunghezza di volo, o fame, o quale Più rechi altrui spavento alto periglio: I due segni d'Alcide anguste e vili Mete stimando, lascerassi a tergo L'isole che noniò l'antica étade Or sacre ed or felici, or di fortuna. Segui pur forte il glorioso volo. Segui, non paventar, che 'n fin del volo Fortuna il tuo pensier fia che seconde. Come oh stupide allor sarete, o ninfe, Che le vele mirando, e le dipinte Prore non viste pria ne' vostri regni, Fender vedrete i liquidi sentieri! Quanta avverrà che maraviglia ingombri Gli animi vostri, o semplicette genti, Ouando straniero e non atteso stuolo, Cinto di terso e lucido metallo. Vi turberà i riposi, e'n vostro danno Oprerà l'arme, e 'I folgore di Giove!

Questi brani, che, reputandosi de' migliori, vi recitai.

affinchè vi servissero come saggio del suo modo di poetare, possono addimostrarvi, che se la forma dello sciolto adoperato nella Nautica dal Baldi, è tontana ancora dalla perfezione, che acquistò in seguito, è tuttavolta già bastantemente armoniosa e variata, per evitare la monotonia. Che il Baldi avesse spirito e voce di poeta appare manifestamente da molte parti di questo poema istesso, quantunque inferiore di molto alla grandezza del tema, e nelle forme poetiche di altri versi suoi, come sarebbero a mo' d'esempio l'idillio che ha per titolo Celeo e l'orto, il quale tanto sente della greca fragranza, e che voi avrete letto più volte nella scuola. La Nautica era un argomento al quale si richiedevano tutte le forze d'un ingegno potente e maturo; e il Baldi pare che lo imprendesse e mandasse a termine nella sua prima giovinezza, secondo che ce ne avverte egli medesimo nel prendere licenza da' suoi lettori :

Questo è quant'io d'intorno all'arte audace Mostrar cautando al marinar tentai; Quest' è quanto, no extissi, e 'nsieme accolsi, Mentre, appena restito unco la guancia Dei prinii fior, la sorra 'l patrio fiume Nell'ozio delle Muse i di traea.

È una scusa poco valevole a farci vincere le molte stavature d'un pocma mediocre, ma che pure è giusto il conoscere.

Alla Nautica del Baldi, che, siccome vi dissi, pochi leggono, benche sia nota a molti per la rinomanza dell'autor suo, consentitemi ch'io faccia seguire (accennandoli però appena) due lavori, che furono dimenticati affatto; e non è gran danno, quantunque possano

stare a fronte di altri assai, che pur sortirono più benigna fortuna, e non ne sapreste la ragione. Questi sono il poema delle Meteore di Gian Lorenzo Stecchi, e le Muse fisiche di Mattia Damiani.

Il primo non seppe uscire dall'aridezza d'un trattato scientifico, e però la sua franca e netta maniera di esprimersi, una lodevole purità di lingua non poterono compensare quel primo e capitale difetto. Forse. giunto al fine del suo terzo libro, egli medesimo s'accorse di non aver sempre rallegrata la scienza coi fiori della poesia, e coglie pertanto il destro di descrivere lungamente l'eruzione del Vesuvio accaduta nell'anno 1707, non che gli amori di Niso e di Galatea. Ma siccome una rosa non fa primavera, secondo che dice il vecchio proverbio; così un episodio (fosse anche felicissimo) non basterebbe a consolarci del fastidio che ci accompagna nella lettura dei tre libri delle Meteore; nè sappiamo dar molta ragione agli amici dell'autore, i quali posero sotto il ritratto di lui il seguente esametro:

# Hic Sophiam Tuscis potuit componere Musis.

Mattia Damiani al contrario scrivendo mentre il Metastasio era l'arbitro del Parnaso italiano, credette di giovarsi delle artie dei modi di quel prestigiatore, per adornare le sue Musse fisiche, ossia trattatelli intorno alle principali dottrine della fisica, come sarebbero la gravità dei corpi, il suono, la luce, l'azione dei corpi celesti, e così via discorrendo. Il Daniani non s'accorse che se l'aridità era uno scoglio pericoloso per la didascalica, non potevasi però pretendere di trattare la scienza, riducendola in cantate metastasiane nelle quali non s'adopérano altri interlocutori fuorchè

i pastorelli d'Arcadia. Ben è vero che talora e'sa trovare de'modi ingegnosi ad esprimere poeticamente le dottrine anche più sottili; tuttavolta appena che uom' si rammenta che Dafni ed Aminta, Licida e Uranio non sono che rozzi pastori, ogni illusione è forza che si dilegui. Era il difetto dell'età; e quando veggo col Damiani, Galileo trasformarsi nel pastore Linceo, Newton diventare un pastore della Gente artoa, non mi farei maraviglia che altri da ultimo presentasse un poeta, il quale adoperossi di spiegare arcadicamente i misteri della nostra religione. Venuti una volta sul pendio d'una falsa scuola, chi può disegnare quanto sia per essere profonda la rovina inevitabile?

Non migliore, benchè di gran lunga più pretenzioso è il poemetto di Giambattista Roberti, nel quale narra dell'origine, della formazione, e della pesca delle Perle. Quei suoi versi sciolti lavorati alla sonante incudine frugoniana, sopracariehi di epiteti oziosi, di circonlocuzioni ventose, non valgono i recitativi e le ariette delle Muse fisiche.

Le Perle del Roberti mi ricordano i pochi sciolti dell'Invito a Lesbia, dove in un fiato è detto più assai che nelle centinaia di righe dell'Arcade lezioso. Non mi asterrò dal citarli, comecchè io sia sicuro che molti di voi hannoli raccomandati verbalmente alla memoria;

Che se ami più dell'eritréa marina Le tornite conchigite, inclita Ninfa, Di che vivi color, di quante forme Trassele il bruno pescator dall'onda! L'aurora forse le spruzzò de'misti Raggi, e gode talora andar torcendo Con la rosata man lor cave spire; Una del collo tuo le perle in seno (1) Educò verginella: all'altra il labbro Della sanguigna porpora ministro Splende; di questa la rugosa scorza (2) Stette con l'or sulla bilancia, e vinse, Altre si fero, invan dimandi come (3), Carcere e nido in grembo al sasso; a quelle Qual Dea del mar d'incognite parole (4) Scrisse l'eburneo dorso? e chi di righe E d'intervalli sul forbito seudo (5) Sparse l'arcana musica? da un lato Aspre e ferrigne giaccion molte: e grave D'immane peso assai rosa dall'onde La rauca di Triton buccina tace (6). Questa ad un tempo è pesce ed è macigno (7), Questa è qual più la vuoi chiocciola o selce.

L'Invito a Lesbia è la descrizione del Museo di Pavia. La scienza parlò raramente con più eleganza il linguaggio delle Muse, e tutto il poemetto è un vero gioiello di poesia didascalica, se non la cosa più perfetta che in questo genere noi vantiamo. Vedete, o giovani, quanto valga la perfezione dell'arte. Lorenzo Mascheroni è più famoso per questa piccola ma leggiadrissima corona poetica, che non molti altri per grossi volumi di versi; e la popolarità istessa del nome di lui è dovuta forse alla sua rinomanza di poeta più che ai severi studii di matematica, nei quali non ebbe a

<sup>(1)</sup> Conchiglia dalla quale gli antichi traevano la perpera.

<sup>(2)</sup> Ostrica: matteus, assai rara e di gran prezzo.

<sup>(3)</sup> Pholas, dactylus ed allre. Mitylus lithophagus. (4) Conchiglia: Venus tilerata,

<sup>(5)</sup> Chiocciola: Votuta musica.

<sup>(6)</sup> Buccinum o murex Tritonis.

<sup>(7)</sup> Petrificazioni, Ittioliti o pesci impietriti.

suoi tempi il secondo. La perfezione dell'arte potrebbe somigliarsi a quell'odoroso balsamo degli antichi, il quale impediva la putrefazione dei corpi, o a quei filtri potenti di cni è favoleggiato nei romanzi di cavalleria, che aveano forza di allontanare la vecchiezza per lunghi secoli. Vincenzo Monti, che alla memoria del Mascheroni consacrava una delle sue migliori cantiche, compendiò in queste parole, che piacemi di riferire, le virtù di lui.

« Insigne matematico, leggiadro poeta ed ottimo cittadino, egli ha giovato alla patria illustrandola co' suoi scritti, conquistando nuove e peregrine verità al-l'umano intendimento, provocando con gli aurei suoi versi il buon gusto nella primogenita e più sacra di tutte le arti, nella quale son pochi tuttavia i sani di mente e molti i frenetici e ciurunadori; egli ha giovato finalmente alla patria lasciandole l'esempio delle sue virtu. »

Nello stesso genere dell'Invito a Lesbia sono i tre canti di Giuseppe Barbieri, che hanno per titolo la Sala fisica. La macchina elettrica, il prisma e la macchina pneumatica gli forniscono materia di tre descrizioni, a cui sono intrecciati qua e colà parecchi episodii relativi all'argomento. È un lavoro che sente alquanto la rettorica, e la scuola non pura a cui apparteneva l'autore; ma dove però dee lodarsi non poca maestria nell'arte del descrivere, l'arte che poi il Barbieri più compiutamente dimostrò nelle Stagioni. È un lavoro a dir vero, molto inferiore all'Invito; ma è sempre. un pregevole sperimento di rendere accessibili a tutti gli studiosi i misteri delle scienze, e d'infiorare il vero colle immagini e i colori del bello. Non vi citetò per saggio che due ottave nelle quali è descritta la macchina elettrica:

Sorgono infitte sulla base inmota Gemine spranghe d'ebano brunito, A cui nel mezzo volvesi una ruota Lucida e salda di cristal forbito: Che mentre in vago turbine si rota, Due guancialetti con leggiero attrito Disprigionan la magica virtude, Che nel fervido seno ella racchiude. E già nell'atto, se ti fai d'appresso All'opra bella con l'orecchio intento, Odi un bisbiglio ed un ronzio sommesso, Che diresti sottil ala di vento: Un solforoso odor serpe con esso Dell'occulta virtù novo argomento; E quanto più raggirasi lo specchio Più fere il senso, e brulica all'orecchio,

La Fisica, la quale fornisce al Barbieri materia di belle descrizioni, appare sotto la forma di una Ninda ad Ilario Casarotti, lodato volgarizzatore d'Isaia, egli descrive in un breve, ma gentile poemetto l' Origine dei metalli. Ma più complutamente addimostrasi agli occhi di Cesare Arici, discoprendogli

Per che ignoto lavor dentro ai segreti Avvolgimenti di sotterra abbondi Limpida vena, e come, onda perenne, Succeda in fonte, e l'alma torra avvivi.

" Mentre che'l nostro poeta (narra il Mordani) dettava la Gerusalemme, veniva anche leggendo nelle opere filosofiche di Anton Vallisnieri, dove quel sapiente tocca così bene le origini delle fonti. Questa lettura gli tornò alla memeria un suo pensiero giovanile, di porre cioè in versi così piacevole argomento. » Nei quattro canti della Origine però non sembranti che vi sia nè lo stesso ordine, nè la stessa chiarezza che nella Pastorizia; ancorchò tu vi trovi qua e colà i lampi d'una nobilissima poesia, descrizioni immaginose, e una perfezione, direi, sempre crescente nella difficile arte del verseggiare. Che se però la Pastorizia è, giusta l'avviso del Giordani, il canto classico dell'Arici, anche l'Origine delle fonti rimarrà come un bel fiore della sua corona poetica; ed io nii compiaccio di poter chindere questa parte della mia rassegna (siccome l'altra dei Georgici) col nome d'un tale poeta. L'Arici non ha creato cosa nuova; ma perfezionò la didascalica, quale avevala creditata dal Cinquecento; ed è una utoria abbastanza invidiabile.

Una maggiore però, secondochè avviso, ne attende chi nella didascalica risalirà sino al grande Allighieri, il quale disegnò un nuovo cammino agli Italiani. Ma in tanto splendore e ampiezza di scienze chi oserà immaginare l'enciclopedia poetica del secolo decimonono, come egli avea fatto del decimoquarto? Cha leaubriand tentò nei suoi Martiri di dare l'esposizione poetica delle dottrine del Cristianesimo; una donna fra noi, la Diodata Saluzzo, con un ardimento oldevole, benchè superiore alle forze, volle nella sua Ipazia raccogliere i sistemi dell'antica filosofia; Lorenzo Costa, l'autore del Colombo, in un saggio di poema didascalico, a cui diede li vasto titolo di Cosmo, pare che accennasse ad una più stretta e forse più felice imitazione dantesca; ma chi avrà forza e ardimento e ingegno (ripetiamolo ancora) di svolgere come il fiero Ghibellino nel disegno mirabile d'una sola epopea

#### Quanto per l'universo si squaderna?

È forse legge di fato che ogni letteratura non conti più di uno di questi intelletti sovrani; o dopo il corso di tanti secoli è da sperarsi che s'intessa ancor un altra di quelle corone che verdeggiano per l'eternità? Certo che niun tempo mai come il nostro nel quale si veggono tanti miracoli di scoperte e di trovati; nel quale molti si affaticano in comporre sistemi, in cercar leggi, in dettar aforismi di scienze nuove, potè fornire così ricca messe al felice poeta il quale comporrà la Divina Commedia del secolo decimonono.

### Segue la Storia della poesia didattica

#### LEZIONE LVI.

SOMMARIO. — Breve rispilogo delle antecedenti lezioni. — Ancora dei didascalici. — La Poetica di Oratio Flacco — del Vida — del Menzini. — Sermoni di Paolo Costa. — Satira sulla poesia di Salvator Rosa. — Le Raccolle, poema di Saverio Bettinelli. — Duo Sermoni di Gaspare Gozzi. — I Classici e i Romantici. — Sermona di Vincenzo Monti. — Risposta di Tedaldi Fores. — Quattro Sermoni sulla poesia di Giovanni Torti, e conchiusione.

to ho, giovani egregi, in quella miglior maniera che vennemi fatto, oramai compiuto il mio lavoro; e ancorchè nessuno meglio di me ne conosca le imperfezioni, sentomi in diritto di compiacermi del metodo che ho seguito. Le onumissioni, le ripetizioni, gli errori forse, sono tutti cosa della mia imperizia, della mia ignoranza; ma la via scelta sembrami buona a ogni modo. Se alla luughezza del cammino mi fallirono più volte le forze, chi debbo io chiamare in colpa se non me stesso e la mia debole natura? Cionondimeno, poste anche le maggiori imperfezioni, spero che i frutti non siano per essere tanto scarsi che dobbiamo pentirci d'avere fatto insieme questo viaggio. Io vi additat a mano a mano le immagini dei nostri grandi poeti; mi studiai d'introdurvi nel segreto delle opere loro, in-

terrogando nella storia della vita di ciascun di essi, e dei tempi in cui vissero, nelle ragioni immutabili dell'arte quella da cui essi medesimi furono guidati. Giudicar tortamente in queste materie è così facile che anche i più sottili critici hanno a volta a volta dato in falso; quindi qual maraviglia che in tanta copia di opere che ci passarono dinanzi agli occhi io non abbia talora veduto bene, e pronunziato in conseguenza un giudizio fallace? Ma ciò, come vi dissi, non menoma l'utilità delle nostra impresa. La potenza e il fascino dell'arte sono tali che bastano da sè medesime a correggere i non buoni accorgimenti dei giudicanti; e posto che io sia riuscito ad innamorarvi un poco di quei valorosi sacerdoti delle Muse, essi colla voce divina dei canti loro, coll'eterco raggio delle loro bellezze sapranno ampiamente compensare l'errore di chi vi condusse tremando dinanzi ai loro simulacri.

Rifacendomi indietro, e numerando fra me e me i nomi che ci siamo studiati d'illustrare nelle nostre lezioni, per quante fatiche siansi fatte e diligenze usate, accorgomi che molti più ne furono dimenticati, e che ciascuno di voi saprebbe all'uopo suggerirmene qualcuno in ogni genere. L'Italia nostra per la benignità dei cieli che temperarono così la mente de'suoi abitatori, ebbe ognora tanto intelletto dell'arte, che il prediligerla e coltivarla sembrò in lei piuttosto istinto di natura, che suggerimento di ragione e opera di studio. Ogni giovane di buona speranza fra noi apre gli occhi alla luce del vero cantando e poetando; ogni coltivatore di studii è prima poeta che storico, che critico, che matematico, e così va discorrendo. Ma questa religione dell'arte, la quale può considerarsi siccome una felice disposizione della natura pronta a ricevere i buoni semi, non c'impromette che siano per essere

artisti, quanti, destandosi, provano il bisogno di esprimere, cantando, le sensazioni del giovane animo; nè c'impone l'obbligo, volendo tessere la storia della poesia, di studiare particolarmente questo e quell'altro scrit-tore, perchè nella prima giovinezza educò le sue vergini forze colla ginnastica delle poetiche discipline. Fra noi la poesia, credo che faccia e abbia fatto quell'ussicio che la musica nelle scuole dei Pitagorici, i quali si apparecchiavano alle disquisizioni della più sublime filosofia colla doleczza delle armonie. Del rimanente le fisonomie proprie e in tutto originali degli artisti, o per usare un espressione rettorica, i sommi sacerdoti delle Muse non sono molti, e poi si elevano tanto in mezzo agli altri, che è impossibile il perderli di veduta o scambiarli per errore. Questa sicurezza mi conforta, essendo che, se mi sarà accaduto di tacere o dimenticare un nome assai commendevole, non ne avrò almeno lasciato da banda nessuno di quelli che hanno fatto una scuola propria, e che servono, a così dire, di addentellato per tessere la storia. Chi di noi potrebbe esitare un momento quando fosse chiamato a pronunziare il nome del principe dei poeti, anzi del padre delle nostre lettere? Proponendosi di discorrere intorno alla nostra lirica, chi non vede tosto in immagine la sacra e coronata fronte di Francesco Petrarca? E le gaie finzioni dei romanzi e dei poemi di cavalleria non vi richiamano tosto dinanzi agli occhi le piacevoli forme di Giovanni Boccaccio e di Lodovico Ariosto? E se voleste pensare le ragioni dell'epopea classica, quale ci fu data da Omero e da Virgilio, potreste nominare altri innanzi a Torquato Tasso? Qualunque siano le teoriche dell'arte che più vi soddisfacciano inforno alla drammatica, chiamati a dire chi siano i principi del nostro teatro, vi soccorrerebbero altri nomi prima di quelli di Vittorio Alfieri, di Carlo Goldoni, di Pietro Metastasio? Tra i molti satirici che si contendono fra noi la palma, Giuseppe Parini non è forse quegli che si aperse una via nuova, e che ha quindi fra tutti una fisonomia più singolare, per avere diritto al primo seggio? Così Annibal Caro e Luigi Alamanni non parvi egli che meritino il minor principato, quegli dei traduttori, questi dei didascalici? Io so (mi giova dunque ripeterlo forse per la centesima volta) che innumerevoli altre corone furono tessute in Italia; ma se voi conoscerete bene le fronti sacre di questi sommi nei quali è compendiata la istoria della nostra poesia, saprete anche all'uopo indicarmi da qual albero di alloro fosse staccato il ramoscello che verdeggia fra le mani degli artisti minori. Il nostro disegno è adunque oramai per intiero co-

orito. Ma per chiudere meno indegnamente questo corso di lezioni, io stimai che fosse pregio dell'opera serbare l'ultimo luogo a quelli fra i didascalici, che diedero poeticamente le leggi che governano la poesia, ed espressero i precetti dell'arte col linguaggio ispirato delle Muse. L'arte che, per così esprimermi, si ripiega sovra sè medesimo, e studia le ragioni della propria bellezza, parvemi che fornisse una dilettevole conclusione ai nostri studii, e ci fornisse insieme l'occasione di qualche utile ammaestramento.

Orazio Flacco fra i Latini avea dato il buon esempio con quel suo miracolo di Epistola ai Pisoni, che i retori intitolarono Arte poetica, ma che vuol considerarsi piuttosto siccome il codice del buon gusto, e come un discorso sopra le regole generali per tutte quante le arti belle. È un opera che fu initata in tutte le moderne letterature, e in nessuna pareggiata. Ogni verseggiatore trovò una parte dove era il caso

di aggiungere qualche precetto speciale; suggeri un insegnamento dinuenticato dal Venosiuo; ma nessuno giunse ad uguagliare la sobria armonia di quell'insieme, a far un eletta di canoni più sostanziali e giudiziosi, abbelliti dal riso di tanta poesia; nessuno riusci a trovare tanti modi nuovi, graziosi episodii per variare e rendere grata una materia non sempre piacevole.

La quale squisitezza di perfezione fecemi parere ognora maraviginoso l'ardimento di Girotamo Vida nel Cinquecento, il quale si ripose sulle orme stesse di Orazio, e osò ripigliare quell'argomento nella stessa lingua di lni, senza che per altro e' ne faccia mai un cenno, come se non fosse stato da lui preceduto. Una Poetica italiana poteva trovar sua ragione, o scusa nel desiderio di rendere popolare la dottrina dei padri nostri; ma nella lingua di Cicerone, chi potea lusingarsi di dividere la gloria di Orazio? Comunque sia, o che veramente il Vida sperasse di poter coglicre nuovi allori in quel campo già corso tanto pienamente innanzi a sè, o vel traesse il comando del re di Francia e il desiderio del Delfino,

Regia progenies cui regum debita sceptra Gallorum, cum firma annis accesserit aetas;

fatto è che il Vida rifecesi a quell'argomento, e con intento anche più manifesto di Orazio. Questi per non darsi arla di maestro, che non è mai senza qualche disgusto dei lettori, entra nel tema come per via di conversazione; ma quegli ha disegnata tutta la trama del suo lavoro, e si propone, vestra

..... vulgare arcana per orbem, Pierides, penitusque sacros recludere fontes.

Per compiere adunque intieramente il suo disegno, il Vida prende le mosse di lontano, e incomincia a parlare in generale delle due letterature greca e latina, siccome il primo fondamento della educazione del giovine alunno; per discendere poscia ai precetti più fondamentali e speciali della poesia, proponendo all'uopo siccome inarrivabile modello Virgilio Marone, il massimo dei poeti, l'autore più omogeneo al gusto del precettista. Che se nella elezione di un esemplare a cui tenersi più stretto altri potrà essere di gusto diverso dal suo, quanto al Vida sembra incontrastabile, che quanto uom s'allontana dall'esempio della classica antichità, tanto corre pericolo di cadere nella barbarie; e barbaro, a detta sua, vuol chiamarsi tutto il periodo di tempo che sta fra la decadenza di Roma, e la gloria dei Medici. Tra Augusto e Cosimo era stato bensì (diremmo noi) un poeta che avea nome Dante Allighieri; ma forse agli occhi del Vida, il terribile Ghibellino non era più che un uomo d'ingegno, traviato da una falsa scuola. Ben è vero che Daute anch'esso aveva cantato del Mantovano.

Tu se' lo mio maestro e il mio autore, Tu se' solo colui, da cui io tolsi Lo bello stile, che m' ha fatto onore;

ma Dante avea rinunziato alla lingua del suo modello, e quindi non meritava neppure d'aver un cenno nella Poetica del classico Cinquecentista. Il Vida avrebbe voluto l'imitazione della lingua, della forma, della materia, e il desiderare altrimenti è pazzia, per non dir peggio:

Ergo ipsum ante alios animo venerare Maronem, Alque unum sequere, utque potes vestigia serva;

Oui si forte tibi non omnia sufficit unus. Adde illi natos eodem quoque tempore vates. Parce dehinc puer, atque alios ne quaere doceri, Nec te discendi capiat tam dira capido.

Nel secondo canto il Vida entra più di proposito nell'argomento, evitando, comecchè nol confessi giammai, di rimettere il piede proprio sulle vestigia di Orazio, anzi mirando di svolgere più ampiamente la parte che l'altre aveva appena toccata, cioè l'epica. E qui non era luogo a dubbio alcuno: volendo segnare ai giovani qualche modello, Omero e Virgilio hanno in questa parte meritate le prime palme; ed egli compiacesi pertanto di esporre con lungo encomio le bellezze delle due epopee di Grecia e di Roma, facendone a parte a parte vedere l'ordine mirando, la viva pittura dei caratteri, e la nobiltà delle espressioni anche allora quando trattisi di cosa men casta. Quest'ultima lode data dal Vida ai due epici, piacquemi di notare in ispecial modo. Se egli nel Cinquecento, e alla corte de' Medici, osava raccomandare ai giovani poeti l'esempio della castità virgiliana, faceva atto di non piccolo coraggio, ed è giusto il tenergliene conto:

Postremo tibi si qua instant dicenda ruborem Quae tenerum incuterent Musis adaperta, chorisque Virgineis, molli vel praeterlabere tactu Dissimulans, vel verte alio, et suffice fictam.

Preparar bene la materia è cosa certamente di grande importanza, ma non è tale che basti al poeta, se egli poi non sappia farla valere colla bellezza della esposizione, e colla dignità dello stile. Quindi è che Cereseto, Vol. III. 13

nel terzo ed ultimo canto ritorna da capo sui precetti generali, dimostrando che vuol fuggirsi l'oscurità, studiarsi d'essere vario, usare con senno del tesoro delle figure, le quali sono come le gemme che adornano il regale vestimento dei poeti. Essi rifiutino le locuzioni plebee, sappiano scegliere le più degne, nè dimentichino giammai la nobilità, prendendo esempio in tutto dagli antichi, ma principalmente nell'arte del ben dire in cui possiamo bensì imitarli, ma non vincerii. Pongasi poi grande studio nel fuggire gli ornamenti inutili, cerchisi la varietà delle armonie, la quale troverassi agevolmente, quando pongasi mente alla diversa natura delle cose:

Nam diversa opus est veluti dare versibus ora, Diversosque habitus, nec qualis primus et alter, Talis et inde uller, vultuque incedat eodem. Hic melior motuque pedum et pernicibus alis Molle viam tacito lapsu per levia radit. Ille autem membris, ac mole ignacius ingens Incedit tardo motimine subsidendo.

Ma se la natura istessa delle cose lo suggerisce ed aiuta a conseguirlo, sarebbe stolto il credere che un tale prestigio di armonie ottengasi senza lungo ed ostinato lavoro. L'opera della lima fa risaltare le belezze che altrimenti resterebbero nascose, e rende imperiture le opere d'arte. Perciò è da cercarsi ancome l'esempio degli antichi, e principalmente quello di Virgilio, al quale gli Italiani dovrebbero innalzare altari e dar culto siccome ad una divinità. Quanto a sè, volendo porgerne l'esempio, chiude i suoi tre libri, faccundo l'apoteosi del Mantovano, e dicendo:

Te colimus, tibi serta damus, tibi thura, tibi aras, El tibi recte sacrum semper dicemus honorem Corminibus memores: Salve sanctissime vates! Laudibus augeri tua gloria nil potis ultra, El nostrae nil vocis eget: nos aspice praesens, Pectoribusque tuos castis infunde calores Advenieus, pater, atque animis te te insere nostris.

Checchè vi paia delle dottrine e dell'ardimento del Vida, nessanno di voi potrà negargli qualsiasi la gloria d'avere scritto con una lingua degna di Virgilio e del secolo d'Augusto; e di avere data la poetica migliore che noi possiamo vantare, dacchè non trovo nella lingua volgare un opera che pareggi quella di Boileau, e il Saggio sulla critica di Pope; quantunque abbiamo parecchi, che vi si provarono.

Benedetto Menzini, che noi vedemmo già figurare fra i Satirici, raccolse in una sua Arte poetica molto pretenziosa tutti i precetti più comuni alle scuole, non mancando tratto tratto di peccare contro di essi. per la sua maniera di poctare gonfia, stentatà, e anche scorretta; comecchè abbia cura di puntellarsi coll'autorità dei nostri migliori, citati a piè di pagina. Il Menzini è un pericoloso maestro di buon gusto, al quale non potete affidarvi senza grande sospetto. Se ne togliete i modi avventati e spesso plebei usati nel pronunziarlo, non so se ragionevolmente potrebbesi rifiutare il giudizio di Giuseppe Baretti, il quale diceva: « Benedetto Menzini è uno dei peggio poeti che abbia avuto l'Italia; e molto male faranno i giovani a formarsi lo stil poetico sulla sua Poetica specialmente, perchè quella poetica non è altro che un ampollosa pedanteria dal primo verso sino all'ultimo. » A vero dire, ossia colpa del tempo, o dell'ingegno dell'autore o di amendue queste cagioni, fatto è che
senza crederlo uno dei peggiori poeti, rado è che egli
colga una giusta intonazione, che ci dia un precetto
colla schiettezza della didattica, che raggiunga quella
elegante semplicità, per cui Orazio è ammirabile, non
radendo il terreno troppo umilmente, nè brancicando
le nuvole. Il Baretti avea pertanto ragione, allorchè
aggiungeva alle succitate parole, che negli stessi primi
versi egli ribocca di modacci da Scicento. Infatto agli
occhi del Menzini direste che ogni cosa s'ingigantisca,
quasi che la naturalezza fosse nemica della poesia,
e temesse' di non aver efficacia senza esagerazione.

Ponete per esempio che egli voglia citare il proverbio popolare: Non far le parti dell'aquila, se hai il cuore d'una colomba; egli gonfierà le gote, dicendo: Non ingannare te medesimo, o poeta, tu

Quest'ultimo verso è, o io m'inganno, poco men che ridiciol. Così per insegnarvi che il sonetto è in apparenza un piccolo lavoro, ma difficile assai da eseguirs; bene, e che non ha a impacciarsene chi non sentasi l'ingegno atto a ciò; egli paragonerà questa gentile composizione nientemeno che all'orrido letto di Procuste, sclamando:

In questo di Procuste orrido letto
Chi ti sforza a giacer? Forse in rovina
Andrà if Parnaso senza il tuo sonetto?

Non ostante però la celebrità contemporanea del

Menzini, l'errore de'suoi modi non isfuggi a quelli che vennero dopo, e il suo lavoro fu generalmente più lodato, che letto, e alcuni altri poeti studiaronsi di rifare la Poetica; avvicinandosi di più al far casto del Venosino. Fra questi piacemi di citarne specialmente uno dei giorni nostri, Paolo Costa, il quale nei suoi quattro Sermoni dell'Arte poetica, tennesi per l'appunto strettissimo ad Orazio tanto per le dottrine, quanto pel modo d'insegnarle. Forse egli avrebbe dato un componimento in questo genere compiuto al nostro Parnaso, se a quando a quando non mancassegli l'ardimento, e non gli si inaridisse la vena. Quanto più l'argomento è di sua natura sottile, tanto è più agevole o dar nel prosaico a voler tenersi nei confini della semplicità, o nel turgido per aver più vita di quello che il tema non consenta. I grandi solamente hanno l'arte di schivare i vizii, e non esagerare le virtù :

In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.

E giacchè vienmi spontanea sulle labbra una citazione di Orazio, vedete come egli sappia usare di essa con avvedutezza squisita. Qualcosa più arida e, direi, antipoetica della Prosodia, che imparammo, sbadigliando, in cattivi versi? E pure immaginate che una questione appunto di prosodia venga a mano di Orazio, ed egli saprà chiarirla, tessendo un piccolo dramma nel quale i giambi e gli spondei avranno vita e azione ne più ne meno che se fossero uomini, e scriverà quei vcrsi maravigliosi, che voi sapete a memorla, i quali incominciano: Sillaba longa brevi subiecta etc.

Ma perchè da una parte vediate da per voi quali siano le virtù della poesia del Costa, e come a ogni modo si differenzii dall'altra ancora per minor perfezione da quella del Venosino, permettetemi di citarvi un brano del primo sermone nel quale egli commenta il Latino, assoi leggiadramente perchè vi piaccia, ma perdendo pur molto della rapidità ed efficacia del suo originale.

Tu che l'umili cose a dire imprendi, Fuggi i modi plebci; perocchè vanta Anco il parlare umil sna nobilezza. Qual che tu sia, o comico poeta, O pastoral, sarai pulito e terso: Ma non sì ch'ogni tuo detto ricordi La lucerna del Cesari. Si ammira L'arte industre che i ritmi e i metri adopra Convenienti ai suoi subbietti, e varia Al variar della materia i suoni. Suona Megera la tartarea tromba? Le vocali coll'aspre consonanti Tu accoppia sì che tuoni un suon di guerra. Rimugga l'armonia colla tempesta. Fugga via velocissima co' venti. E lenta lenta col ruscel s'avvii. Tanto può l'arte: il suo poter ti valga, Ma si che ne' tuoi versi la natura Sola si mostri. L'emula di lei Stiasi nascosta, o le incantate selve E i palagi incantati in fumo andranno.

Mentre sull'esempio di Orazio i poeti nostri che abbiano passati a rassegna, ed altri ancora dei quali tacciamo per brevità, avevano volta la didascalica a dare i precetti dell'arte poetica; altri si assumevano lo stesso ufficio, ma per via obliqua, cioè flagellando i vizii che la poesia avesse a caso contratti, e richiamandola sul buon sentiero, quando fuorviasse. Molti

dei Satirici, per non dir quasi tutti, hanno consacrata alcuna parte dei versi loro a questo salutare e degno intendimento; e però sotto questo aspetto si possono considerare anch' essi siccome appartenenti alla didattica. Affinche le nostre lezioni riescano meno incompiute, noi faremo cenno di alcuni, secondo chè ci soccorrono alla memoria: perchè a voler parlare di tutti sarebbe un lavoro lungo da non venirue più a capo, e ci costringerebbe molte più fiate a commettere un peccato di ripetizione, nel quale sappiamo di essere involontariamente caduti assai delle volte, perche dobbiamo, almeno dove ci è dato, guardarcene.

E innanzi a tutti sembranii da ricordare di nuovo quell'ingegno argnto e bizzarro del Salvator Rosa, il quale consacrò una satira intiera, la seconda, parmi, a ragionare intorno alla dignità della poesia, e all'empio strazio che erane fatto da' suoi contemporanei. La poesia (a detta di lui) è cosa santa per sè; ma venuta a mano d'ogni sciagurato, si è fatta peggio d'una baldracca ubbriaca. Le infamie dei poeti sono così trascorse.

Che s'io ne vo' cantar, le voci estreme Son dal silenzio in sull'uscir precorse.

Ma fra i vizii maggiori nessuno era poi tanto universale e tanto più pestilente, quanto lo sforzo e l'esagerazione. Il Scicento acquistò perciò tanto mala voce che gli fu poi negata ogni giustizia; ma è vero a ogni modo che un tal vizio era più o meno tanto comune che ninno può dirsene libero affatto. Anzi, e parrà strano, lo stesso Rosa, nell'atto istesso che rimproverava i suoi contemporanei, non sapea esso medesimo serbarsi netto. Senonchè in lui è sempre lodevole e l'impeto poetico, e la vena inesauribile, e la facilità del verseggiare, mentre nei più i vizii suffocavano ogni buona dote.

O poeti (esclama il Rosa nel suo disdegno) voi sete così grossi di legname.

Che non udite ognun mutoversi a riso
In sentirvi lodar le vostre dame:
Stelle gli occhi, arco il cigilo, e cielo il viso,
Tuoni e fulmini i detti, e lampi i guardi,
Bocca mista d'inferno e paradiso!
Dir che i sospiri son bombe e petardi,
Pioggia d'oro i capei, fucina il petto,
Ove il magnano Amor tempera i dardi!
Ed ho visto e sentito in un sonetto
Dir d'una donna cui puzzava il fiato,
Arca d'arabi odor, muschio e zibetto!
Le metafore il sole han consumato;
E convertito in baccala, Nettuno

E dell'amata sua con qual decoro, I pidocchi colui cantando disse: Sembran fere d'argento in campo d'oro!

Affinchè poi ancora una volta dal paragone vediale come la sobrietà (virtù della quale il Rosa è più dictivo) cresca efficacla ad una dipintura qualunque sia, rammentivi di quei pochi versi della poetica oraziana, nei quali è dato con brevi e maestri tocchi il ritratto di coloro che vivendo stranamente vogliono darsi a credere inspirati. Lo stesso quadro è dipinlo dal Rosa, e perde, come vi dissi, posto a confronto dell'altro, sebbene non faravvi rincrescere ancora questa citazione.

Certi pazzi di poeti (dice il Satirico) per darsi aria di filosofi saputi,

Se ne van per le strade unti e bisunti, Stracciati, sciatti, sucidi e barbuti: Con chiome rabbuffate ed occhi smunti, Con scarpe tacconate e collar storto, Ricamati di zacchere e trapunti. Cada il giorno all'occaso e sorga all'orto, Sempre cogitabondi e sempre astratti. Hanno un color d'itterico e di morto. Discorron tra sè stessi come matti. Pacendo con la faccia e con le mani Mille smorfie ridicole e mille atti. Per certi luoghi innsitati e strani Si mordon l'ugne, e col grattarsi il cano Pensano ai Mammalucchi e agli Indiani: E incerti di formar scanno o Priapo Con la rozza materia che hanno in testa, Di pensier in pensier si fan da capo; Colla mente impregnata ed indigesta. Senzavaver fine aleuno e senza scono. Van borbottando in quella parte e in questa. Han di fantasmi un embrione, e dopo D'aver pensato e ripensato un pezzo,

Il Settecento (come fu già detto da noi a tante riprese e in tanti modi) volle correggere il vizio del secolo antecedente, cercando la virtù opposta, e non seppe guardarsi di dare in un altro eccesso. Alla poesia turgida ne succedette allora una ennuca, ed un manierismo egnalmente increscevole. I tetterati diventarono tutti o Arcadi o Frugoniani, che è una cosa sola;

Partoriscono i monti e nasce un topo.

imperocchè nessuno di essi viveva se non d'una vita fittizia e artifiziale. Pochissime forme, pochissime immagini, un vocabolario angusto di frasi convenzionali bastavano a fornire sufficiente materia d'un sonetto per nozze, d'una canzone per una monaca, d'un egloga per la nascita, d'una elegia per la morte d'un principe. Era una dispiacevole mutazione dipinta bene nei sermoni del Costa, e che io vi cito volentieri per avere una nuova occasione di recitarvi ancora pochi di quei versi dei quali abbiam più sopra discorso di volo.

Ma come se non bastasse la pessima qualità non fuvi mai tempo in Italia in cui la quantità dei versi fosse maggiore. Era tanto facile quel cinguetto canoro sensa senso, quella poesia che non potea dar alla testa e interrompere il chilo! Che cosa costava un ode pindarica per un parlo illustre, un ode chiabreresca pel

viaggio d'una Signora? E siccome tutti cantavano, così per suggello più visibile al male, siffatte baie canore rado è che non fossero unite in un volume, in una Raccotta:

#### 

Questo cenno, e questa citazione latina di Giovenale mi vengono sulla bocca a proposito d'un poemetto sul fare del Leggio di Boileau e del Riccio di Pope, nel quale è per l'appunto messa in derisione una tale mania di far versi, e gaiamente accennato della misera condizione della poesia in Italia, durante questo periodo. lo colgo tanto più volontieri l'occasione di accennarne in quanto che così mi si offire il destro di parlare d'un poeta, il quale acquisitò per le sue bestemmic si mala voce, che si fini col dargli torto anche allora che aveva ragione. E pure quest'uono fin per un tempo quasi l'arbitro della nostra letteratura, e per quel medesimo libro per cui fu poscia con si lunghe invettive maledetto, cra col seguente epigramma salntato da Voltaire:

Compatriote de Virgile, Et son secrétaire, aujourd'hui C'est a vous d'écrire sous lui: Vous avez son ame et son style.

Non credo che Voltaire abbia mai così grossamente mentito; ma noi dal cauto nostro abbiamo forse terminato coll'essere ingiusti verso la memoria dell'Abate Saverio Bettinelli, il quale ci lasciò dodici o quattordici volumi di prose e di poesie, non tutte così mediocri, che meritino perpetuo bando e universale riprovazione. Fra queste avvi il poemetto del quale or ora diceva, che ha per titolo appunto le Ruccolle, e dipinge parmi a pennello il vizio radicale della etteratura dell'epoca. Questo fatto dimostra che puosi molto più agevolmente sentire il vizio che fuggirlo; perchè il Bettinelli che giudica qui con molto seno, scrisse poi alla sua volta troppe cose, e troppo leggermente s'impromise d'avere vita presso i venturi.

Il poemetto è diviso in quattro canti, e mirá a combattere l'uso ridicolo delle Raccolte poetiche fatte per occasioni inutili, e però scioccamente. Secondo l'orditura dell'autore, la furia di queste raccolte invade a guisa d'una pestilenza la nostra Italia, imperocchè Cacoete, la Dea maligna che presiede a cosiffatte vanità febee, proponendosi di muovere guerra al Buongusto, anima del suo maligno spirito i raccoglitori mal consigliati. Sotto una apparenza gentile ed innocua la Raccolta è un arma pericolosa e abbonnievole, o per usare la descrizione del Bettinelli:

È la Raccolta un traditore ordigno, Vago in vista, piacevole, pudico; Sembra un cortese libricciuol benigno, Ma in volto onesto asconde un cor nemico. Sparge un succo sonnifero maligno, All'oro insidia, alla menzogna è amico, Di monache fa strazio, e di dottori, E le nozze avvelena, e i casti amori.

Trovata una volta, e impadronitasi di quest'arma fatale, Cacoete si propone di non accontentarsi più d'una guerra piccola, ma di venire quandochessia a giornata campale e decisiva. Per la qual cosa fatta raccolta di tutti i suoi fedeli, ne incomincia la rassegna, compiacendosi fra se e se della propria forza. Affinchè anche voi sappiate di qual maniera di armati ragionisi qui, reciterovvi alcune stanze del canto secondo:

I brindisi tra primi, e i complimenti Piccoli, arditi e d'armature lievi, Che con parole storpiano le genti, Quasi con dardi inosservati e brevi, E baciamani e titoli eccellenti, Van cogli inchini or balenanti or grevi; Ma tutti frali di memoria sono, E per poco domandano perdono. Guidate da costor poco lontano

Le lettere venian di buone feste Col cervel voto, e con gli augurii in mano, Onde affannando i cor rompon le teste. I franzesismi in abito italiano

Sparsi vanno or con quelli, ora tra queste, Fripponi armati di stranier ramaggio A culbuttare tutto il buon linguaggio.

Ma gli amori da opera e i romanzi Quai sui trampani, quai sull'ippogrifo Movono a sterminar gli ultimi avanzi Di quel Buongusto ch' hanno tanto a schifo. Concetti, allegorie lor vanno innanzi, Che nel mele di Spagna hann' unto il grifo, Ed il sublime di Longin si mette Tra le canzoni lubriche e le ariette.

Ecco antiquari: e ben si fauno largo
Tutti armati di lapide, e di marmi.
Ecco accademie: o quante navi d'Argo,
Quanti aurei velli, quante insegne, ed armi!
Move da loro ampio mortal letargo

Di freddissime prose e freddi carmi, Ch' ove giunge t'affascina, ti prende E bello e addormentato ti distende ecc.

Per assicurare meglio la vittoria i collegati ricorrono alla protezione e all'aiuto della *Pedanteria*, vecchia terribile, e mortal nimica del Buongusto, del quale descrivonsi a lungo l'abito, i costumi e la casa. Essa è tale che merita di essere da voi conosciuta:

Agevole è l'entrata in quel ricetto, Dove la falsa Deità s'adora: Molti e grandi sentier guidano al tetto. Ciascun di loro un proprio nome onora. È trito quel delle Raccolte detto. Quel dell'Amor, quel della Fame ancora, Un ne tien l'Ozio, un altro la Pazzia, Ma Cacoete ha la maestra via. Quivi di repertorii e di rimari Si trova in copia ogni più vecchio arnese: Le regge di Parnaso, e i dizionari Fanno ai digiuni passaggier le spese; V'ha del Fabrin gli eterni commentari. Del Dolce i florilegi e le contese, Nell'inchiostro il Ruscelli si trastulla, Citano i Greci, e non intendon nulla. Vi son maestri di cucir perfetti. Maestri di mosaico ancor più rari, Maestri d'oglie e di manicaretti. D'ingredïenti or dolci ed or amari: In un balen rattoppano terzetti. Saccheggian stanze, impastan quadernetti; D'argano in guisa un macchinoso ingegno Tira le rime e fa venirle al segno.

Quivi l'estro poetico si vende In certi fiaschi, ed ha color di vino; La sua dose a contanti ognun si prende, Fuor vi si legge scritto: Estro divino. Un focolar, dove il febeo s'accende Foco animoso, affitta un indovino, Ch'ove hon è, trova talento, e giura Di poter dare a chi non l'ha natura. Tu rideresti a rimirar la gente

Tu rideresti a rimirar la gente
Tutta far atti strani e pellegrini:
Chi si gratta con mano impaziente
La cuticagna, e si scarmiglia i crini:
Un morde i diti con rabbieso dente,
Rode un l'unghie, e fa biechi occhi canini;
A Pegaso fan voti, e al biondo Dio;
Ma Fého è sordo, e Pegaso è restio.

Forti adunque delle proprie armi, incorati dagli aiuti validissimi della Pedanteria, i militi di Caccete vengono a battaglia campale contro i pochi ma valorosi campioni del Buongusto, i quali, a dir vero, basteranno per tutti. E giacchè recitai una parte della rassegna di Caccete, giustizia vuole ora che io non taccia dei buoni, anche a rischio d'infastidirvi colle soverchie citazioni. Non vi nominerò tuttavia se non i principali, che

Erano gente veterana, e tutti
Usati a veglie e a gloriosi affanni;
Di lunghi studii avean raccolti i frutti,
Vincitor della critica e degli anni.
L'età gli elmi e gli scudi avea ridutti
Di tempra invitta e non suggetta a danni:
Il Greco ammira, il Latin, l'Anglo, il Gallo,
L'Itala gente che difende il vallo.

Con lunga barba e con rugosa faccia
Primo apparinne il gran Padre Alighiero (1)
Che dopo tanta età par si compiaccia
D'aver le forze e il vigor anco intero.
Ognun segue di lui l'antica traccia,
Ognun con lui si fa franco ed altero;
Presso ha Petrarca, indi Ariosto, un passo
Dopo di lor il Casa, il Bembo, il Tasso.

Nè l'Alamanni e il Ruccellai son tardi, E'l Costanzo alla pugna, e'l Poliziano; Quei rastro d'or, questi arco d'oro e dardi, Gentil vincastro ha 'l Sannazaro in mano. Tu se' in altr'arme, ed altri posti guardi, Chiabrera, e vicin fulmini e lontano; Altri altrove chi giovine, e chi antico; Ch'io per troppo non dir più non ne dico.

Dopo questi encomii non è a far maraviglia se i pochi, come ragion voleva, trionfino, Cacoete sia messa in fuga, e scacciata dal paese. Le Muse cantano le glorie e il trionfo del Buongusto; i morti nemici insieme ai libri loro sono sepolti nel fiume dell'obblio, e così si chiude il poema.

Per quanto possa parervi ingegnosa e ridente questa dipintura del Bettinelli, dalle citazioni che ho moltiplicate appositamente, v'accorgerete anche di leggieri ch'egli stesso è un inacquatore di versi, che la sua facilità non deriva sempre da vena poetica, e quindi vi sarà pur lieve il comprendere perche il suo poema

<sup>(1)</sup> So il Bettinelli rese qui giustizia a Dante, è cosa da tenergliene conto per giustificazione, e dobbiamo perdonargli la rugoza fareta. L'educazione non dava di più, ed è miracolo che non l'abbia posto tra i soldati di Gacotte.

non riuscisse neppure alla centesima parte della celebrità del Leggio e del Riccio. Che il Bettinelli pensasse a questi due poemetti, componendo il suo, parmi di vederlo chiaro; ma egli sciaguratamente non trovò nè la ispirazione del Pope, nè la via almeno di raggiungere la studiosa diligenza del Boileau.

Gaspare Gozzi scrisse due Sermoni quasi sullo stesso tenore del Bettinelli; non soho che pochi versi, ma durano, perché torniti da mano maestra; anzi diventarono tanto popolari che io non ho che ad accennarveli, imperocchè voi li saprete per avventura a memoria. A vero dire io non conosco, tollo l'Ariosto, chi potesse in Italia imitare più pienamente il Venosino, profondere a larga mano il sale attico di quella satira urbana per cui quell'antico è tanto mirabile. Dopo essermene permessi tanti del Bettinelli, lasciate quindi ch'io rompa il mio proposito, recitandovene alcuni anche del Gozzi, dove è dato un popolare sì ma importantissimo insegnamento.

Molti alla sacra poesia disposti Intelletti son nati e nasceranno: Ma ciò che giova? La cultura e l'arte E l'arator fanno fecondo il campo Di domestiche biade; e chi nol fende In larghe zolle, poi nol trita e spiana, Vedrà nel seno suo grande abbondanza Sol di lappole e ortiche, inutil erba. Ecco, in principio alcun sente nell'alma Foco di poesia: Sono poeta, Esclama tosto; mano ai versi; penna, Penna ed inchiostro. E che perciò? vedesti Mai, Martinelli mio, di tanta fretta Uscire opra compiuta? Enea non venue Cereseto, Vol. III. 14

In Italia si tosto, e non si tosto Il satirico Orazio eterno morso Diede agli altrui costumi ecc.

La pittura del Gozzi prova, a mio avviso, due cose assai diverse, ma vere ambedue; che cioè l'intelletto dell'arte lungi dall'essere perduto in Italia, conservavasi vegeto e sano nei pochi valorosi, fra i quali il Gozzi potea primeggiare; ma che nei più era travolto da una falsa scuola e da pregiudizii oramai inveterati. Gozzi e Bettinelli potrebbero benissimo rappresantare i due campi; l'uno piccolo, operoso e forte l'altro ciar-. liero, vasto e apparentemente padrone di casa, Le lettere e i letterati nel senso di questi ultimi, si erano divisi dal popolo per comporre la così detta repubblica letteraria con sue proprie instituzioni, con sue leggi, sua religione, templi ed altari. Coloro che appartenevano a questa congregazione avevano, per così esprimermi, una doppia vita e doppi ufficii; nella società vera e reale erano o potcano essere buoni cittadini, padri di famiglia, cristiani battezzati, preti, o monaci; nella repubblica letteraria si tramutavano in pastori innamorati sempre, adoratori delle Deità pagane, sacerdoti di Apollo, pazzi all'uopo e va discorrendo. Allorchè in una raccolta, in un libro di poesie erasi messo a tergo della prima faccia, che la invocazione alle false Divinità, al Fato, e così via, erano fatte in grazia della finzione poetica, i Revisori della Sacra Inquisizione erano più che soddisfatti dal canto loro, e lasciavano che il sonno dei pacifici contemporanei fesse cullato da queste arcadiche cantilene.

I pocti allora, ed era giusto, si videro considerali come una spezie di giullari più o meno valorosi; gente del resto inetta a forti studii, in poco odore di santità, quando non fossero scusati di qualche tristizia loro col nome di pazzi. Essendosi segregati dalla vita presente, avendo preso un linguaggio inintelligibile, il popolo colla logica del buon senso li stigmatizza senza accorgersene; e forse anche credendosi di lodarli, dando loro voce d'inspirati. Questa vergognosa condizione però non era credibile che si celasse agli occhi di tutti; che anzi taluni, pensando per l'apnunto al sacerdozio civile della poesia tra i popoli antichi. cominciarono a ridere di un tale sogno infangoso Allighieri, come diceva il Bettinelli, e anche a scapito della Divinità di Petrarca; tanto che a poco a poco questi pastori sacerdoti delle Muse diventarono ridicoli in tutto, o il trastullo degli oziosi. Il Gozzi, che ho nominato pocanzi, con quella sua intonazione mezzo seria e mezzo berniesca fu dei più virili propugnatori delle nuove dottrine, e nella sua Difesa di Dante, sotto il velo d'ingegnose allegorie, disse più verità che dieci trattati di rettorica. Egli non era nè il più ardito, nè il solo valoroso; ma non occorre il ripetere quì ciò che abbiamo a più riprese toccato in questa e in quella parte delle nostre lezioni; non volendo io ora che segnalarvi il fatto e rammentarvi come da questa lotta avesse poi la sua origine un altra, e le due fazioni dei Classici e dei Romantici, pei quali nomi si accesero molte contese, si dissero molte ingiurie, si scompigliarono molte dottrine, si distrussero molti pregiudizii, creandone però a quando a quando dei nuovi e non meno pericolosi.

Chi ha conoscenza del cuore umano non può maravigliarsi che nel calore della battaglia ambedue le parti più volte soverchiassero i limiti d'una contesa letteraria; ma è ben lungi dal vero tanto la sentenza di quelli i quali pretesero di vederci non più d'una disputa di parole, quanto l'altra di coloro che la tennero non più d'un pretesto insidioso per celare alte mire di politica. Certamente la questione era più che artistica, e lungi dall'essere contesa di soli vocaboli, parmi che fosse e sia guerra viva, la quale necessariamente entrava nel campo della politica, appena che considerava la poesia siccome uno dei fattori della civiltà. Pinoachè i letterati, segregandosi da per sè me-desimi, si ostinavano a formare una società sui yenedesimi, si ostinavano a formare una società sui gene-ris, che doveva importare agli uomini della loro esi-stenza? Ma quando essi cominciarono a ricordarsi di essere parte del tempo attuale, e della presente so-cietà, e vollero provare altrui che la voce loro po-teva avore ancora una qualche efficacia sul cuore de-gli uomini, allora la questione letteraria (come vi dissi) diventava necessariamente sociale, e i Classici e i Romantici si convertivano in Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri, e così via discorrendo.

Questa breve digressione non vi parrà, giovani egregi, del tutto fuor di luogo, se ranmentiate che alla poe-sia didascalica (argomento speciale di queste ultima lezioni) era particolarmente dovuto l'ufficio di formo lare le diverse dottrine propugnate dalle due fazioni. Vincenzo Monti infatti, il quale senza volerlo era stato uno dei poeti più rivoluzionarii, entrò in canpo a difesa della Mitologia col famoso e splendido scrmone che incomincia: Audace scuola ecc. A quell' assalto në sempre urbano, në sempre giusto rispondea in bei versi Tedaldi-Fores ehe noi abbiamo già in un altra lezione noverato fra i didascalici, ginstamente opi-nando, che per esprimere poeticamente i nostri concetti, per trovare immagini e forme poetiche non dovevamo ricorrere alla più remota antichità, e prendere da essa ad

imprestito religione, riti e Divinità. Tutte queste idee che ne traevano seco mille altre sulla natura dell'arte, sugli ufficii della poesia, le quali rampollavano in ogni mente, ed erano variamente espresse da quanti aveano uso di scrivere, furono da ultimo raccolte e accennate in breve in una sua *Poetica* da un cantore tanto modesto, quanto valoroso, Giovanni Torti.

Alunno di Giuseppe Parini e conoscente di Ugo Fo-scolo, intimo amico di Tominaso Grossi e di Alessandro Manzoni, il Torti appartiene per l'educazione alla vecchia scuola, e per l'anima alla nuova; o per nieveccina scuoia, è per l'annua ana nuova; o per nie-glio dire egli intese una verità troppo ovvia, perchè dovesse essere disconosciuta; che uno cioè è il fon-damento delle arti belle in tutti i tempi, e che per questo riguardo i grandi artisti d'ogni età sono contemporanei; che Omero porge la mano a Virgilio, questi si fa duce dell'Allighieri, e così via; che Zeusi e Raffaello, Fidia e Michelangelo sono cittadini della medesima città, e membri, direi, della stessa famiglia. Senonchè essendo oguuno di essi chiamato a vivere e Senonicale essention diffund at less chiannato a vivere a lavorare in tempi diversi, fu anche in obbligo di trattare altra materia, e di conformarla diversamente; e di qui diverse inspirazioni, diversi tuoni. L'arte è una, ma le forme infinite; perlocchè le imitazioni dei Classici vogliono essere fatte sopra un sistema ragionevole e acconcio ai tempi. Innamoriamoci di Omero e di Virgilio, ma non dimentichiamo di essere i ni-poti di Dante, d'Ariosto e di Tasso. Che cosa signifi-cano queste invettive degli uni contro Alfieri, degli altri contro a Shakspeare? Questi due grandi, posto che s'incontrassero nel nobile castello immaginato da Dante, e aperto da lui agli uomini grandi di tutte le generazioni, si bacierebbero in fronte, riconoscendosi per fratelli. Chi fra Blair e Schlegel può starci garante quale di Sofocle e Alfieri, di Schiller e di Manzoni sia fuor di strada? Autigone e Mirra, Ermengarda e Maria non vi cavano del pari le lagrime? Che cosa volete di più? esclama il Torti. Abbiate dunque il coraggio di rinunziare ai pregiudizii delle scuole, a spogliarvi delle ire cieche dei partiti, e fate plauso al bello da qual parte vi venga. Quanto a te, o poeta, non t'infastidire delle morsicature dei pedanti, e rispetto a certe regole

Riderne ardisci, e delle tre sol una Unità credi, l'unità del cuore. Tal mi giova nomar quella che niuna Cosa consente, onde sia 'l cor distratto Da ciò ch'ella ad un solo esito aduna.

In questo medesimo campo percorso nei quattro Sermoni sulla poesia, entrarono via via altri scrittori con maggior o minor fortuna, e la lite è piuttosto decisa dal buon senso popolare, che dalla cessazione delle ire. Potrei citarvi un lodevole Carme di Francesco Perez, nel quale si discorre della imitazione della natura e del vero nell'arte con molta dottrina e bontà di ragioni, quantunque io pensi, che nè gli odierni artisti, nè lo stesso Aristotile, il quale egli battezza come una spezie di tiranno, siano tanto lontani dalle sue opinioni. Aristotile fu a vicenda ora l'idolo ora lo spauracchio delle varie generazioni, e negli eccessi rado è che sia il vero; ma son d'avviso che non meritasse il ritratto che ne fece il Perez:

E fuvvi un Sofo — del maggior tiranno Onde Grecia fu madre e scorta e mastro — Un Sofo, a cui parver di lieve tempra Del Macedone i ceppi, e sì più gravi Alle menti no ordiva. Dante, il quale è detto meritamente divino dal Perez avendo inteso bene qual fosse l'imitazione delle arti e sapendo evocare tre mondi non che un solo, Dante stimò Aristotile, maestro di color che sanno, lo vide il primo

#### Seder tra filosofica famiglia,

e non appropriossi così tortamente le dottrine di lui, che ciò gli impedisse di attingere alle sorgenti del bello ideale. Potrei citarvi il poema estotico e didascalico di Bernardo Bellini, che ha per titolo la Catlomazia, ed è per avventura il lavoro più compiuto che noi possediamo in questo genere, dove non è ommessa alcuna delle questioni che riguardano le arti del Bello, dove è moltissima erudizione, e splendore poetico a volta a volta anche soverchio; ma oggi mi è dolce il chiudere la lezione, che è l'ultima del nostro Corso, col nome a me carissimo e venerato di Giovanni Torti.

lo udii questo vecchio integerrimo negli ultimi anni della sua vita parlar con impeto giovanile delle bellezze artistiche dell' Encide e della Divina Commedia, recitarmi e commentare argutamente i versi delle Odi di Orazio e degli Inni di Manzoni, parlar di Parini colla venerazione di un alunno, e del Grossi coll'affetto d'un amico; l'udii recitare i proprii versi, che tanto sentono dell'antica fragranza, mentre vi parlano all'anima di cose presenti, e in quell'atto parevami di scorgere in lui l'immagine del perfetto poeta, uno di quegli antichi vati che sulla soglia dei templi vetusti ammaestravano a civiltà le prime famiglie. L'amore e la venerazione possono avermi dato un troppo alto concetto di questo poeta; ma niuno di noi, o giovani

egregi, si pentirà d'avere parteggiato per Giovanni Torti, allorchè definiva a modo suo la natura e l'indole della poesia. Se la poesia non è ispiratrice di nobili sensi, non è la voce di generosi affetti, non è il canto della religione e di Dio, diventa una prestigiatrice pericolosa e da bandirsi. Quale dipinsela il Torti (e vi prego a non dimenticare questa definizione) la poesia è

Ingenua, casta e limpida parola. Che di gaudio, di speme, di paura, Di terror, di pictade ange o consola: Viva, fedele, universal pittura Dell'uomo in prima, e quindi a parte a parte Di tutta quanta immensa è la natura; Dalle divine e dalle umane carte Nodrito ampio sapere e sapïenza: Questo in pensier mi sta tipo dell'arte. Ella è santo diletto, ella è potenza Degli affetti piegata a far che sia Voluttà la giustizia e la innocenza. E sia pur vasto ingegno, e fantasia Tutto veggente, chi benigno il core Non abbia, e l'alma generosa e pia, Non salirà dell'arte al primo onore.

PINE DELLE LEZIONI.

## **INDICE**

# CRONOLOGICO E BIBLIOGRAFICO

D'ILLUSTRI ITALIANI DAL SECOLO XI AL XIX, R D'OLTRAMONTANI CHE TRATTARONO DELLA LETT. ITAL., O SCRISSERO NELLA NOSTRA LINGUA.

COMPILATO

DA GIUSEPPE GAZZINO "

Non porria mai di tutti il nome dirti.

Para. Trionfo d'Amore. C. 1.

## AVVERTENZA



Rifacendomi col pensiero sulla lunga serie di queste lezioni intorno alla Storia della poesia, mi accorgo di essere caduto più volte nel difetto di molte ripetizioni, e di avere passato a rassegna un grandissimo numero di autori, senza indicarne nè la patria, nè l'elà, nè la data della morte, nè tutte le opere. Il primo di questi difetti dee generare la sazielà; il secondo la confusione; e uniti insieme potrebbero nuocere assai al buon esito del mio lavoro.

Tuttavia, siccome ciascuno è sottile nel difendere le cose proprie, così voglio sperare che dalla prima colpa mi assolveranno i giovani lettori, pensando at metodo da noi seguito, e alla usanza delle scuole, dové il ripetere e il ribadire certi veri e certe dottrine è quasi una necessità. Alla sevonda poi mi proverò di rimediare col seguente Indice cronologico e bibliografico, fornitomi dalla gentilezza del Professore Giuseppe Gazzino, nome caro alle lettere italiane. È un lavoro fatto con molta diligenza; ma in se medesimo tanto malagevole, che di qualche

inesallezza che possa essergli sfuggita, l'autore sarà ben facilmente scusato. Nel primo disegno del suo Indice, il Gazzino aveva proposto d'introdurvi anche tutti gli autori viventi; ma poscia ne depose il pensiero, accorgendosi che per la più scrupolosa cura non sarebbesi potuto evitare lo sconcio di moltissime e gravissime omissioni.

Qualunque sia l'Indice sarà consultato con frutto dai giovani; ed io ringrazio qui pubblicamente l'autore, il quale volle coll'opera sua venire in soccorso e rimediare alle deficienze della mia.

Genova, Agosto 1857.

G. B. CERESETO.

(NOTA) L'interrogativo denota la patria, o l'anno di nascita o di morte incerti. — I nomi di città fra parentesi, indicano la Provincia dove si trova il paese o villaggio che precede. — Il Numero romano che succede al nome e alla patria, indica il Secolo in cui forirono quegli Autori de 'quali non ni venne fatto rinvenire le epocho nè certe, nè approssimative dolla nascita e della morte. — Le Opere in corvivo sono quelle composte in latino. — L'assteriaco denota le Opere si tampate dalla Ditta Gio. Siteratri di Milano.

## A

- ACCIO TEODORO Borgo d'Ale 1762. 1855. Poesie Liriche; Trad. di Giovenale; Una Commedia; Vers. del Tratt. del Sublime di Longino \*.
- ACCOLTI BENEDETTO Arezzo 1415. 1466?

   De bello a Christianis contra barbaros gesto pro
  Christi Sepul. et Iudaea recuperanda; De Praestantia
  viror, sui aevi.
  - BERNARDO. Arczzo m. 1534. (Fu valentissimo Poeta Estemporaneo) Virginia Comm.; Capitoli e Strambotti.
- FRANCESCO 1418. 1483. Traduz. di Omero, Luciano, Falaride, Diogene, S. Gio. Grisostomo.
- ACCORAMBONI VITTORIA Gubbio m. 1585 Rime. Un poema in terzine si conserva a Milano nell'Ambrosiana, intitolato: Lamento di Virginia.
- ACCORSO GIOVANNI Firenze 1182. 1260. Celebre Giureconsulto, Chiosa delle Legyi del Gius Cirile.

- ACERBI ENAICO Castano 4785. 1827. Vite del Chir. Monteggia e d'Angelo Poliziano. Opere Mediche \*; Comm. all'Inf. e al Purg. di Dante (ined.); Aleune Poesie.
- ACHILLINI CLAUDIO Bologna 1574. 1640. Rime Volgari.
- --- GIANFILOTEO -- Bologna -- 4466. -- 4558. --Rime Volgari.
- ADIMARI ALESSANDRO Firenze 1579. 1649. Traduz. poetica di Pindaro.
- LODOVICO Napoli 1611. 1708. Traduz.

  poet. de' Salmi Penit.; Poesie Lir.; Satire; Counnedie
  e Dranmi per Musica.
- ADRIANI GIAMBATTISTA Firenze 4805. 1879. Istoria de' suoi tempi (dal 4856 al 4874).
  - MARCELLO il Giov. Firenze 1853. 1604. — Vers. di Demet. Falereo \*; e degli Opuse. Mor. di Plutarco; Vite di Orazio e di Silio Italico MSS. nella Magliabec.
- AFFO' P. IRENEO Busseto 4741. 4797. Storia di Parma; Storia di Pier L. Farnese; St. di Guastalla fino al 4776; Memorie degli Seritt. e Lett. Parmig.; Diverse Vite di Santi e di Uom. Illustri; Dizion. Prec. della Poes. Volg. .
- AGATOPISTO CROMAZIANO. (V. Buonafede Appiani).
  AGLAURO CIDONIA (V. Maratti Zappi Faustina).
- AGLIO GIUSEPPE Cremona 4719 1809 Difesa dei Pittori Cremonesi; Le pitt. e scult. di Cremona.
- AGNESI M. GAETANA Milano 1718. 1799. —
  Propositiones philosophicae; Instituzioni Analitiche.
- AGOSTÍNI (Niccolò degli) Venezia fiorì nel sec. XVI Canti XXXIII. aggiunti all' Orl. Innamorato; I Successi Bellici, poemetto stor.; Le Metamorf. d' Ovidio trad. in 8.º rima.
- ALAMANNI LUIGI Firenze 1495. 1556. Girone il Cortese; Avarchide; Coltivaz.; Rime.
- ALBARELLI VORDONI TERESA Verona XIX Rime; Capitoli; Sermoni; Epistole in versi.

- ALBERGATI CAPACELLI FRANC. Bologna 1728. — 1804. — Commedic; Lettere; Novello.
- ALBERTANO GIUDICE Breseia XIII De dilectione Dei et Proximi; De consolatione et consilio; De Doctrina loquendi et tacendi; trad. italiana .
- ALBERTI FRANCESCO Nizza 1757. 1801. Dizion. univ. crit. enciclop. della lingua italiana \* Diz. ital. franc.
- --- LEON BATTISTA Genova 1404. 1480. Hecatomphila; Ephebia; Deiphira; Poesie; Tratt. della Pitt.; De re Aedificatoria; Della Famiglia, lib. 4; Scritti vari.
- ALBERTO (della Piagentina) Firenze XIV. Boczio Della Consolaz.; Eroidi d'Ovidio, Volgarizz.
- ALBRIZZI TEOTOCHI ISABELLA Corfú 1765-— 1856. — Vita di Vittoria Colonna; Ritratti.
- ALCIATI ANDREA Alzate 1492 1550 Storia di Milano; Emblemi; Opere di Giurisprudenza.
- ALDOVRANDI ULISSE Bologna 1522. 1600. Stor. Naturale in 15 Vol. in foglio; Sulle Statue anticher
- ALFESIBEO CARIO (V. Gio. Murio Crescimbeni), ALFIERI OGERIO — Asti — X II — Brove Cronaea dei Fatti della sua Patria fino al 1294.
- VITTORIO Asti 1749. 1803. Tragedie '; Satire; 'Tirannide; Del Princ. e delle Lett.; Trad. di Sallustio; 'dell'Encide; del Teatro Greco; Vita ';
- Rime.
  ALGAROTTI FRANCESCO Venezia 1712. 1764.
   Neutonianismo per le Dame \*: Lett. sulla Russia;
  Saggi sopra div. argom.; Lett. e Disc. Militari: Con-
- gresso di Citera; Versi Sciolti.
  ALLEGRI ALESSANDRO Firenze XVI. Rime
  Piacev.; Lettere di Ser Poi Pedante; Fantastiea Visione; Possie latine (nella Raccotta di Firenze 1718).
- ANTONIO (detto il Correggio) Correggio (Modanese) — 1494. — 1554? — Una delle prime glorie italiane nella pittura.

- ALLIGHIERI DANTE Firenze 1265. 1521. Div. Comm. \*; Rime; Vita Naova; Convito; De Monarchia; De Vulgari Eloquio; Epistolae; Traduzione de' sette Salmi penitenziali \*; e del Credo; Altre rime spirituali.
- JACOPO Firenze XIV. m. 4542? Dottrinale, Capit. LX.; Comm. alla Prima Parte della Div. Comm.; Capit. in 3.4 Rima sopra tutta la Comm. di Dante sun Padre.
- ---- PIETRO -- Firenze -- m. 1561. -- Comm. alla Div. Comm. ; Rime.
- ALLIONI CARLO Piemonte 1725. 1804. Synopsis methodica horti taurinensis; Floru Pedinonlana etc.
- ALMICI PIETRO CAMILLO Brescia 1714. 1779. — Intorno alla maniera di seriv. la vita degli uom. ill.; e quella di serivere la propria.
- ALPINO PROSPERO Marostica 1555. 1616. De praesagienda vita et morte aegrotantium (Opera illustrata dal Boerhaave).
- ALTANESI GIO. FRANCESCO Orte 4750. 4785. Sonetti Filosofici; Un Vol. di Rime; (Fu improvvisatore).
- AMADUZZI G. CRISTOFORO Romagna 1720 1791. — Anecdota Litteraria manuscriptis codicibus eruta. Romae 3 Vol.; Vetera Monumenta etc.
- AMALTEI GIAMBATTISTA Oderzo 4525. 4575. Poesie Latine; Rime volgari; Lettere.
- AMARILLI ETRUSCA ( V. Bandettini Teresa).
- AMBRA FRANCESCO Firenze m. 4838. Commedie: 1 Bernardi; La Cofanaria; (in versi sciolti) Il Furto, (in prosa).
- AMBROGI ANTON M. Firenze 4715. 4788. Traduz. di Virg. in Iscioliti; Trad. di alcune Trag. di Voltaire; Lett. scelte di Cicer.; Musaeum Kircherianum; Puema ined. sulla Coltivaz. de' Cedri.
  - AMBROGIO CAMALDOLESE (V. Traversari Ambrogio).

- AMENTA NICCOLO' Napoli 4659. 4719. Della Lingua Nobile d'Italia ecc.; Commedie; Vita di Leonardo di Capua: Rime.
- AMMIRATO SCIPIONE Lecce 1531. 1001. -Stor. Fiorent. fino al 1574; Gencalog. delle Fam. Fiorentine.
- AMORETTI AB. CARLO Oneglia 1743? 1816. - Yiuggio ai tre Laghi (di Como, Lugano, Maggiore \*); Osservaz. Sulla Vita e disegni di Leon. da Vinci; Guida di Milano (in Francese); Coltivazione delle Api del regno d'Italia : Viaggio dal mare Atlantico al Pacifico . ecc.
- PELLEGRINA Oneglia 1786. 1786. Celchre è il libro da lei composto: De Jure Dolium.
- AMPÈRE G. G. Francesc viv. Voyage Dantesque (volgarizz. da Scolari Filippo; Un'altra vers. fu pubblicata dal Le Monnier 1855).
- ANDERLONI FAUSTINO S. Eufemia (Brescia) -4766. - 4847. - Valente Incisore: Incise le Tay. delle Opere Anatomiche dello Scarpa.
- ANDREINI GIAMBATTISTA Firenze 1578. 1643? - L'Adamo, Rappresentaz. Sacra (Credesi che da questa prendesse il Milton l'occasione di serivere il Para-· diso Perduto) Tragedie; Poemi ecc.
- ISABELLA Padova 4562. 1604. Mirtilla, Dramma Pastorale.
- ANDRELINI PUBBLIO FAUSTO Forh m. 4518. - Livia, seu Amores L. IV.; Elegiarum L. III.; Bucolica ; Poemata etc.
- ANDRES Ab. GIOVANNI Planes (R. di Valenza) -4740. - 1817. - Dell' Orig. de' Progr. e dello Stato attuale di ogni Letteratura \*; Lettere Famigl. Scientif. ed Erudite.
- ANDRIA NICCOLO' Massafra (R. di Nap.) 1748. - 1814. - Disc. politico sulle Servitù ; Delle Acque Miner.; Elementi di Fisiologia; (in Ital. e in Lat.) Institutio Chymica Philos. etc. 45

- ANDRUCCI GIUSEPPE M.\* (V. Quadrio Francesco Saverio).
- ANELLI ANGELO Desenzano 1761. 1820. Melodrammi Giocosi; La Cronaca di Pindo, Canti VII. ANFOSSI PASQUALE — Napoli — 1756? — 1795. —

Rinonyato compositore di Musica.

ANGELIO NICCOLO' EUGENIO — XVIII? — Volgarizz.

ANGELIO NICCOLO' EUGENIO — XVIII? — Volgarizz. delle Comm. di Plauto (Napoli, Mazzola Vocola 1785-84. Vol. X).

— PIETRO d. BARGEO — Barga (Lucchese) — 4517. — 1896. — Syrias L. XII.; Cynegelion L. VI.; De Aucupio L. IV.; Ectogae L. VI.; Epistolar. L. I.; Lettere Latine e Ital.; Poesie Toscance.

ANGELONI FRANCESCO — Terni — m. 1632. — Istor-Augusta da G. Cesare a Costantino il Magno ce.; Storia di Terni; Cento Novelle Ital. (delle quali poche soltanto furono stampate.)

ANGIOLINI FRANCESCO — Piacenza — 4750. — 4778. — Trad. l'Elettra, l'Edipo, l'Antigone, Trag. di Sofocle; Il Ciclope d'Eurip.; Gioseffo Flavio, Delle Antichità dei Giudei ecc.

ANGUILLARA (Gio. Andrea dell') — Sutri — 4317? — 4366. — Trad. delle Metam. d'Ovid. in 8.ª rima; Satire; Rime Burlesche; Edipo, Tragedie.

ANGUILLESI GIO. DOMENICO — Vico Pisano — 1766. — 1835. — Pocsie, un Vol.; Volgarizz. del Genio del Cristianes. di Chateaubriand; Memorie Stor. dei RR. Palazzi in Toscana; Discorso sulla vita e le opere di Maria Selvaggia Borghini, pisana, ecc.

ANSELMO (Sant') — Aosta — 1034? — 1109. — Monologio; Proslogio; Altre opere Teologiche; Omelie; Meditazioni.

ANTINORI M. GIUSEPPE — Perugia — 1776. — 1839. — Traduz. degl' Idillj di Gessner (Prosa e Poesia) Poesie Volgari; Cantica in morte di Giulio Perticari

ANTONIANO Card. SILVIO — Roma — 1540. — 1605. (Poeta Estemp.) Tredici Oraz.; Poes. volg. e lat.; Della Educazione Cristiana de' Figliuoli ecc.

- ANTONINO (Sant') Firenze 1589. 1459. Cronaca da Adamo al regno di Fed. III; Comm. sui Vang; Summa Theolog.
- APOSTOLI FRANČESCO Venezia 1785? 1816. Lettere Sirmiensi; Rappresentaz. del Sec. XVIII; Storia dei Galli, Franchi e Francesi; (non finita); Due Farse ecc.
- AQUILANO SERAFINO -- Aquila -- 1466. -- 1500. -- (Poeta Estemporaneo) Abbiamo alle stampe un Vol. di Rime.
  - ARAGONA ISABELLA (d') XV. Rime Volgari.
- ARCANGELI GIUSEPPE S. Marcello (Pistoja) 1808.
   4895. Tradusse Tirteo; Callino Efesio; Callimaco; Lucrezia Trag. di Ponsard. Poesie Varie, e Prosu di molto pregio.
- ARETINO GUIDO Arczzo n. 995. Restauratore della Mus.; Inventore della Gamma o Scala.
- \_\_\_ LEONARDO (V. Bruni Leonardo).
- PIETRO Arezzo 1492. 1856. Rime Serie e Facete; Lettere; Parafr. de' Salmi Penitenziali; Commedie.
- ARGELATI FILIPPO Bologna 1685. 1755. Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium.
- FRANCESCO Bologna 4712. 4754. Pratica del Foro Ven.; Saggio di una Nuova Filc..; Storia della nascita delle Scienze e Belle Lett.; Decamerone, o Cento Novelle.
- ARICI CESARE Brescia 4782. 4856. La Pastorizia \*; I Coralli; Inni; Versi Sacri; Il Simnioue \*, La Brescia Rom. \*, Il Camposanto \*, L'Origine della Fonti \*, Poemetti; Tradusse in versi tutto Virgilio; Gl'Inni di Bacchillide ecc.
- ARIOSTO LUDOVICO Ferrara 1474. 1553. L'Orl. Fur. \*; Il Rinaldo Ardito; Comm. in prosa e in versi; Satire; L'Erbolato; Rime; Versi Lytini.
- ARLOTTO MAINARDO PIEVANO Firenze 1395.
   1483. Fàcczie Piaccyoli, Favole e Motti.

- ARNALDI ENEA Vicenza n. 1716. Idea di un Teatro simile agli antichi, all'uso mod. accomod. ecc.; Delle Basil. Ant. e specialmente di quella di Vicenza ecc.
- ARRIGO da SETTIMELLO Settimello (Firenze) XII. — De adversitate Fortunae et Philosophiae Consolatione (Poemetto in Esam. e Pent.) Ne abbiamo ua Volgarizzamento Testo di Lingua .
- ARRIVABENE FERDINANDO Mantova 1770. 1854. — Il secolo di Dante; Amori di Dante e Beatrice ecc.
- ARSILLI FRANCESCO Sinigaglia 1470. 1840. Amorum L. III.; De Poetis Urbanie; Pirmillicidos L. III.; Piscalio; Helvetiados L. I.; Pracdictionum L. III.
- ARSOCCHI FRANCESCO Siena XV. Il primo che dettasse le Egloghe in 3.º rima sdrucciola.
- ARTEAGA STEFANO Aragonese 1747. 1799. Bivoluzioni del Teat. Ital.; Della Influenza degli Arabi sulla Orig. della Poesia; Lett. sulla Filos. di Pindaro, Virgilio, Lucano ecc.
- ASINARI FEDERIGO Casale n. 1527, Tancredi, Trag. attribuita un tempo a T. Tasso; Delle Traformazioni, Poema in 8.ª rima (non finito) L'Ira d'Orlando L. III. (il terzo è incompleto), Poesie Liriche.
- ASSEMANI SIMONE Tripoli di Soria 1752. 1821. (Prof. di Ling, Orient.) Museo Naniano; Memorie per l'Istituto di Padova.
- ASTESANO (Antonio d') Villanuova (Asti) n. 1412. — Cronaca Astense fino al 1541; (in versi elegiaci). Alcuni altri libri d'Elegie, nella Bibl. pubbl. di Gronoble.
- AURISPA GIOVANNI Sicilia 1309. 1459. Vert. dat Greco di Geroc'e, Dione Cassio, Senofonte, Luciano; Lettere; Poesie Latine.
- AVELLONI FRANCESCO Verona n. 1756. Scrisse più di quaranta Drammi e Commedie.
- GIUSEPPE Venezia 4761. 1817. Padora Riacquistata; Isabella Royignana; (Due Poemi).

- AVERANI BENEDETTO Firenze 1645. 1707. Orazioni; Poesie Volg.; Lettere; Dieci lezioni sopra il quarto Son. della 1.ª Parte del Canzon. di Petrarca.
- GIUSEPPE Firenze 4662. 4758. Interpretationum Juris. L. II. Lezioni sopra la Passione di N. S. G. C. Esperienze fatte collo Speechio Ustor. di Firenze, ecc.; Lezioni Toscane.
- AVOGADRO DI QUARENGO Torino 1776. 1836. — Saggio analit. sul fluido elettr.; (Vi lavorò pure un suo fratello Felice) Física dei Corpi ponderabili (Quattro grossi Vol.)
- AZZONI RAMBALDO Treviso 1719. 1790.
   Trattato Della Zecca e delle Monete ch'ebberucorso in Treviso fino al Secolo XIV.; Memorie del B. Enrico da Bolzano; Poesie Liriche, ecc.
- AZUMI DOMENICO Sassari 1760. 1827. Sistema Univ. dei principi del Dir. Maritt. dell' Europa, in ital. ed in franc. Essai sur l'hist. géogr. polit. et morale de la Sardaigne; Dizionario di Giurisprud. Mercantile.
- AZZIO SINCERO ( V. Sannazaro Jacopo)
- AZZOCCIII TOMMASO Roma n. 1791. Le Favole di Fedro, volgarizz. in prosa; Le Vite di Corn. Nepote; Avvertimenti a chi serivo in ital., ecc.; Vocabolario Domestico.

## B

- BACCELLI GIROLAMO Firenze 1514? 1581. Traduz. dell'Odissea in Isciolti. Trad. di sette Canti dell'Iliade, pure in Isciolti.
- BACCHINI BENEDETTO Borgo S. Donnino 1631. — 1721. — Illustras. al Pontificale di Agnello da Ravenna, ossia: Vite dei Vece. di Ravenna; Giornase de' Letterati; Tre Dialoghi; ecc.

- BAGGIOLINI CRISTOFORO Alessandría n. 4796. Storia politica e religiosa di Vercelli Vol. IV; Fra Dolcino e i Patar. Storia; L'Eroina del Po; Poema in C. IV; Clotilde di Sardegna C. XII (Poemi); De Clade Moskica ad Beresinam, Narrat. histor.; Tragedie latine ed italiane ecc.
- BAGNOLI PIETRO Samminiato 1767. 1847. Il Cadmo, poema epico in C. XX, in ottava rima; L' Orlando Savio, poema cavallereso in C. XLVIII, in ottava rima; Eneide, volg. in Isciolti; Poesie varie; Prose ital.; Orazioni; Ventinove Lezioni inaugurali.
- BAGNOLO (Coriolano di) Torino n. 1790. Tragedic; I Sacramenti, Inni Sacri; Vers. dell'Argonautica di Apollonio Rodio; del Ratto di Elena; di Coluto; Delle Comm. d'Aristof.; di Orfeo; di Oppiano; Romanze popol. de' Greci Mod.; Elog. Stor. di Diol. Saluzzo, ecc.
- BALBI ADRIANO Venezia 1782. 1848 Atlas Ethnographique du Globe, ecc.; Abregè de Géographie, redigè sur un plan nouveau; Tableau Polit. Statist. de l'Europe, ecc.
- BALBIS GIAMBATTISTA Moretto 4755? 1851. Flora Taurinensis; Flora Ticinese; Flore Lyonnaise; Miscell. Bot.; Memorie Varie; Materies Medica, etc.
- SILVIO Caraglio 1737. 1796. Trad. poet. del Profeta Naum.; Poesie varie.
- BALBO CESARE Torino 1789. 1855. Novelle di un Maestro di Scuola; La Vita di Dante; Meditazioni Storiche; Vers. di Tacito, ecc.
- BALDELLI BONI GIO. B. Cortona 1766 1851. — Vita di Gio. Boccaccio \*; Elogio di Nic. Machiavelli; Del Petrarea e delle sue Opere L. IV; Il Milione di M. Polo, illustrato ecc.
- --- FRANCESCO -- Cortona -- 1520? -- Tradusse i Comm. di Cesare; Istor. di Diodoro Siciliano; Dione Cassio Stor. Rom.; Filostrato, Vita di Apollonio Tia-

- nco; Gius. Flavio, Delle Antich. de' Giudei; Roberto Monaco: Guerra contra i Saraceni ecc.
- BALDI BERNARDINO Urbino 4885. 4617. La Nautica, Poema; Egloghe; Rime; Cento Apologhi in prosa; Vita di Guidobaldo Duca d'Urb. '; Trad. dei Paralipom. di Q. Calabro Smirn; La Scala Celeste, prose e versi; il Tasso, o della natura del verso volgare italiano, Dialogo ecc.
- BALDINI BACCIO -- Firenze -- n. 1888? -- Vita di Cosimo de Medici; Dell'essenza del Fato, e delle forze sue sopra le cose del mondo ecc.; Orazioni; Disc. sopra una Mascherata.
- BALDINUCCI FILIPPO Firenze 1624. 1606. Notizie de' Prof. del Disegno, da Cimabue in poi; Vita del Bernino, e del Brunelleschi; Dell'Arte dell'intagliare in rame; Vocabol. Toscano dell'arte del Disegno ecc.
- BALDO degli UBALDI (Pictro) Perugia 4319? 4400. — (Rinomato Giurista). Comment. sul Diritto Civile.
- BALDOVINI FRANCESCO Firenze 1666. 1716. Lamento di Cecco da Varlungo \*, Idillio Rustic. in 8.\* rima; Chi la sorte ha nemica usi l'ingegno, Commedia ecc.
  - BALESTRERI DOMENICO Milano 1714. 1790. — Rime Volg.; Gerus. Lib. in 8.º rima, in Milanese; Poemetti, Novelle, Canzoni ccc. purc in Milanese.
  - BALSAMO PAOLO Termini (Sicilia) 1765. 1818. — Molte Memorie sull'Agricoltura; Lezioni di Agronomia.
  - BAMBAGIUOLI GRAZIOSO Botogna XIV. Trattato delle Volgari Sentenze sopra le Virtù Morali.
- BANDELLO MATTEO Castelnovo Scrivia 4480. 4561? — Novelle '; Un Vol. di Rime; Cauti XI. in 8.\* rima, delle Lodi di Lucrezia Gonzaga; Le tre Parche, in 3.\* rima; Novella di Bucc. in lat.
  - BANDETTINI TERESA Lucca 1745. 1815. -

- Vers. poet. dei Paralip. di Quinto Calabro; La Teseide, poema in 8.ª rinia in C. XX.; La morte di Adone. C. IV.; Polidoro, Rosmunda, Tragedie; Versi Lirici ec.
- BANDIERA F. ALESSANDRO Siena n. 4699. Gerotricamerone; Trad. gli Offici, e altri Opuscoli di Cicerone; Le Oraz. dello stesso; Cornelio Nepote, Vite degli eccell. Comandanti;
- BANDÍNI ANGELO M.º Firenze 1726. 1800. Specimen Litterat. Florent.; Elogio dell'Ab. Franc. Marucelli; Vita di Filippo Strozzi; Vita del Card. Niccolò da Prato ecc.
- GIUSEPPE Parma n. 1780. Trad. Eutropio, Compendio della Stor. Rom. \*; Lett. di Plinio; Giustino; Sallustio; Vellejo Pat.; Svetonio; Sesto Rufo; Versioni poet.: Fedro; Anacreonte; Le Georg. e la Buccoliche di Virgilio.
- BARBACOVI FRANCESCO Tajo (nel Trentino) 1738. — 1825. — Compendio della Stor. Letter, d'Ital.; Rifless. e Massime Mor. Polit. e Lett.; Opuscoli spettanti alla Scienza della Legislaz. Vol. II. \* ecc.
- BARBARO ERMOLAO Venezia 1454. 1493. Orazioni; Poes.; Traduz. dal Greco; Compendj di varie Op. di Aristol.; Castigationes Plinianae.
- --- FRANCESCO -- Veaezia --- 1398. --- 1434. -- De Re Uzoria; (Della Scelta della Moglie, come intitola quel Trattato il Trad. Alberto Lollio); Epistolae; Tradus. di Plutarco.
- BARBERINI MAFFEO (Urbano VIII) Firenze m. 4644. Maphaei S. R. E. Card. Barberini, Poemata; Antuerpiae, ex officina Plantiniana MDCXXXIV; Poesie Volgari.
- BARBERINO (Francesco da) Barberino (Firanze) 1264. — 1348. — Documenti d'Amore; (Trattato di Filos. mor. in versi, diviso in XII. parti, in ciascuna delle quali ragionasi di una virtù); Del Reggimento e del Costume delle donne \*.
- BARBIERI GIAMMARIA Modena 1519. 1574. -

- La Guerra d'Attila flag, di Dio, di Tommaso d'Aquileja, ridotta in compendio dal franc.; Dell'Orig. della Poesia Rimata; Sonetti.
- BARBIERI Ab. GIÚSEPPÉ Bassano 1774. 1832. Le Stag'oni, Poema \*; Sermoni Poctici ed altre Poesie \*; Orazioni Quaresimali, e Discorsi \*.
- BARBO GIO. BATTISTA Padova XVII. Trad. in versi sciolti del Poema di Sannaz.; De Partu Virginis e del Ratto di Proserp. di Claudiano; Rime Piacevoli; Una Satira in 3.º rima; Invettiva contro le donne ecc.
- BARDI (Pietro de') Firenze XVII. Avino, Avolio, Ottone e Berlinghieri, poema in C. XVI. in 8.º rima; Massimo Tirio, Discorsi 50. trad. dal latino di Cosimo de' Pazzi.
- BARETTI GIUSEPPE Torino 1716. 1789. La Frusta Letter.; Poesie Piacevoli; Risp. a P. Luciano Firenzuola; Traduz. di Trag. Franc.; Lett. Famigl. \*; Gramm. e Vocabol. Ingl. Ital. eec.
- BARGAGLI GEROLAMO Siena m. 4586. Dislogo de' Giuochi che nelle vegghie Sancsi si usano di fare: La Pellegrina, Commedia.
- SCIPIONE Siena m. 4612. Novelle; Delle Imprese, tre parti; I Trattenimeuti ecc. Il Turamino, ovvero Del parlare e dello scriver Sanesc ecc.; lefte, Trag. lat. di Buchanan, volgarizz.
- BAROCCI GIACOMO Vignola 1807. 1873. Trattato dei Cinque Ordini di Architettura.
- BARONIO Card. CESARE Sora (R. di Napoli) 1538. — 1607. — Annales Ecclesiastici, ad ann. 1198. BAROTTI LOKENZO — Ferrara — 1724. — 1801. —
- Lez. Scrittur. sopra Tobia, Ester, Giuditta ed i Maceabei; Serle dei Vesc. Ferrar; La Fisica, l'Orig. de' Fonti, il Casse. Poem. in 8.º rima.
- BARTOLÍ COSIMO Firenze m. 1883? Vita di Feder, Barbarossa Imp.; Ragionam. sopra Daute lib. V.; Discorsi Istor. Univers.; Boezio, Della Consol. della Filos. ecc.

- BARTOLI P. DANIELLO Ferrara 1608. 1685.— Vita di S. Ignazio; Stor. della Comp. di G.; L'Uomo di Lett.; Simb. trasp. al morale; il Torto e il Dritto del Non si può ecc.; Descrizioni geografiche '; Trattato dell'Oriografia '; Vita e Miracoli del B. Stanislao Kostka '; Grandezze di Cristo '; Povertà contenta '; L'Uomo al nunto di Morte '.
- BARTOLO BONNACURSI Sassoferrato 1515. 1538. — (Sommo Giurista) È singolarissima l'Opera sua: Tractotus quaestionis ventilatae coram D. N. I. C. inter V. Mariam et Diabulum.
- BARTOLOMMEI GIROLAMO Firenze 1584? 4662. L'America, poema eroico in 8.ª rima C. XL.; Tragedie Vol. II. Didascalia, cioè Dottrina comica: Drammi.
- BARUFFÁLDI GEROLAMO Ferrara 1675. 1758.
   Rime; Prose latine e volgari; Diverse eleganti Orazioni; Il Canapajo; La Tebaccheide; Poemetti Georgio: Il Grillo, Poema Buel.
- BARŽELLOTTI GIACOMO nel Sanese 1768. 185v. Medicina Legale; Quistioni di Med. Leg.; Il Parroco istruito nella Medicina; Epitome di Med. Pratica Bazionale cer.
- BARZIZZA GASPARINO Barzizza 4570? 1451. — Trattati di Grammat., Eloq.; Orazioni; Epistole. — GUINIFORTE — Bergumo — 1406. — 1459. —
- Commento alla Div. Comm. Epistole; Orazioni.
- BARZONI VITTORIO Lonato (Brescia) 1768. 1829. — Il Solitario delle Alpi, Rapporto a Buonaparte; Descrizioni ; I Romani nella Grecia Le Rivoluz, della Rep. Franc.; Le Rivol, della Rep. Veneta, Vol. II. ecc.; Motivi della rottura del trattato d'Aniens \*; Discorsi ed Elogio \*.
- BASSANI JACOPO ANT. Vicenza 1686. 4747. Prediche; Panegirici; Rime Volg.; Porsie Latine.
- BASSI LAURA M.º CATER. Bologna 1711. 1778. Poema Epico sulle Guerre d'Italia dal 1740 al 1748

- (Inedito) De Problem. Hydrometrico; De Problemate quodam Mechanico.
- BASSQ (P. ANDREA da) Ferrara XV. Poes. Volg. BATTAGLINI MARCO — (Rimini) — 1648. — 4747.
- Istoria Univ. di tutti i Concilii. Vol. 2 in fog.; Annali del Sacerdozio e dell'Impero. Vol. 4 in fog.
- BATTARA GIO. ANTONIO Rimini 4712. 4789. — Fungorum Agri Ariminensis hist; La Pratica Agraria, in vari Dial.; Litterae ad C. Toninium.
- BATTIFERRI LAURA Urbino 4525. 1589. —
  Poesie (edite in Firenze dal Giunti 4552); Volgarizz.
  in versi toscani dei Sette Salmi Penitenziali.
- BAZZONI GIAMBATTISTA Novara 4805. 4800. — Il Castello di Trezzo; Il Falco della Rupe; I Guelfi dell' Imagna; Il Gastello di Clanezzo; La Bella Celeste degli Spadari; La Zagranella; (Romanzi); Raeconti Storici.
- BECCARI AGOSTINO Ferrara 4509 ? 1590.— Il Sacrifizio, Fav. Pastorale.
  - JACOPO BARTOLOMMEO Bologna 1682. — 1764. — De Longis Jejuniis; Opera intorno ai Fosfori.
- BECCARIA CESARE Milano 4735. 4795. Dei Delitti e delle Pene \*; Ricerche intorno alla natura dello Stile \*; Lezioni di Econom. Pubbl.
- BECCUTI FRANCESCO Perugia 1509. 1553. (Valente Poeta del suo tempo) Rime volgari.
- BECÈLLI GIULIO CESARE Verona 1685. 1780. Vers. di Erodoto; Esame della Rettor. ant. ed uso della mot. Parti 2; Della novella poesia ecc. lib. III; Se oggidi scrivendo debbasi usare la lingua ital. del bnon secolo; Dialoghi V; Vers. di Properzio in 5.º rima; Comm.; Trag.; Un Poema in C. XII. II Gonella.
- BELCARÍ FEO Firenze m. 1484. Vita del B. Colombini \*; Rappresentaz. Sacre in rima; Laudi Spirituali; Prato spirituale de' SS. Padri \*.
- BELLANI ANGELO Monza 1776. 1852. Un

- grandissimo num. di Memorie intorno alla Fisica. laventore e perfezionatore di vari istromenti fisici.
- BELLANTI LUCIO Siena XV. De Astrologiae Veritate; Liber Quaestionum.; Astrologiae Defensio contra Jo. Picum Mirandulanum L. XII.
- BELLARMATI MARCANTONIO Sicua m. 1540. Istorie Sanesi. (Se ne pubblicò il solo Primo Libro che non oltrepassa la metà del sec. XIV).
- BELLATI ANTON FRANC. Ferrara 1668. 1742. Prediche; Orazioni e Discorsi; Trattati Sacri e Morali; Lettere; Oraz. Fun. di Anna Isabella Gonzaga, Duchessa di Mantova.
- BELLI GIUS. GIOACHINO Roma XIX. Rime Giocose e Satiriche.
- BELLINI LORENZO Firenze 1643. 1703. Opere Mediche Latine; Discorsi di Anatomia \*; Lettere; La Bucchereide; — Poesie Volgari.
  - ---- VINCENZO -- Catania --- 1804. --- 1835. -- Celebre Maestro di composizione musicale.
- BELLINZONI o BELL'INCIONI BERNARDO Firenze
   m. 1491. Elegie in 5.º rima; Poesie ad imitazdi quelle di Burchiello.
- BELLO FRANCESCO Ferrara XV. Mambriano, o Libro d'Arme e d'Amore, poema romanz. C. XLV. (Si attribuisee a Conosciuti Francesco; V. questo nome).
- BELLORI GIO. PIETRO Roma 1616. 1696. Vite de Pittori, Scult. e Archit, moderni; Descriz. delle Iumagini dip. da Raffaello in Vaticano; Vita di Carlo Maratti Pitt.: Vita di Pietro Della Valle ecc.
- BELZONI GIAMBATTISTA Padova 1778. 1825. — Relazioni de' suoi Viaggi in Egitto ed in Nubia.
- BEMBO DARDI Venezia ni. 1633. Trad. le Op. di Platone. (È l'unico volgarizz, compl. che abbiamo).
- --- Card. PIÈTRO -- Venezia -- 1470. -- 1547. -- Rime; Versi lat., Prose Toscane '; Gli Asolani; Lett.; Storia di Venezia dal 1487 al 1513 L. XII; Volgarizz. di cessa.

- BENE (BACCIO o Bartolomeo del) Firenze XVI. Rime; Stanze alla Tina de' Campi.
- BENEDETTI ANTONIO Fermo 1715. 1788. Numismata Graeca, non ante vulgata etc.
- FRANCESCO Cortona 4785. 4821. Tragedie; Vers. poet. di Anacreonte (attribuita a Gio. Caselli); Rime; Vite d'Illustri Italiani; Oraz. per l'annivers. della nascita di Torq. Tasso.
- BENEDETTO XIV Papa (V. Lambertini Prospero). BENIVIENI GIROLAMO — Firenze — 1433. — 1542.
- Rime Spirituali.
  BENTIVOGLIO Card. Cornelio Ferrara 1668. —
- 1752. Vers. della Tebaide di Stazio, in Isciolti.
  - ERCOLE Bologna 4506. 4572. Rime; Il Sogno Amoroso, Stanze; Satire; Il Geloso, i Fantasmi, Comm. in versi.
- Card. GUIDO Ferrara 1879. 1644. Storia della Guerra di Fiandra dal 1859 al 1609; Relaz delle sue Nunziature; Memorie o Diario della sua Vita; Lettere ".
- BENVENUTI GIACOMO Lucca n. 1728? Dissertatio physica De Lumine; De rubiginis frumentum corrumpentis causa et medela; Rifless. sugli eff. del moto a cavallo ecc.
- BENVENUTO da S. GIORGIO S. Giorgio XV. —
  Storia del Monferrato, fino al MCCCCXC; (Ne aveva
  fatto prima una in latino più compendiata).
- BENVOGLIENTI UBERTO Venezia 1668. 1733.
   Osservaz. critiche all'Aminta di T. Tasso; Opuscoli diversi sopra la lingua.
- BERCHET GIOVANNI Milano 4790? 4881. —
  I Profughi di Parga; Le Fantasie; Il Rimorso; Il Romitio del Cenisio; Clarina; Matilde; Giulia; Traduz. del Bardo di Gray; del Curato di Wakefield di Goldsnith; del Dramma Indiano Sacountala; Le Vecchie Romanze Spaguuole.
- BEREGANI NICOLA Vicenza 1627 1713 -

- Claudiano trad. in versi con annotaz.; Drammi Musicali; Storie d'Europa dal 1683 al 1688; Poesie varie.
- BERGALLI GOZZI LÜIGIA Venezia 1703 1760?
   Dranmi Musicali; Commedie; Rime; Vers. in isciolti di sei Comm. di Terenzio; La Tebe; L'Elettra, Trag. ecc.
- BERGANTINI GIO. PIETRO. Venezia 1685. 1760. Vers. dell'Antiluerezio di Polignae e del Pracdium Rusticum del P. Venier; del Poema di De Thou: De Re accipitraria; dell'Ixeuticon del Bargeo; Della Volgare Elocuzione (Opera colossale. Il primo vol. solo pubblicato, comprende le voci corrispondenti alle due lett. A. B.).
  - BERNI FRANCESCO Lamporecchio 1490? 1536.
     Rime; Orlando Innamorato; Catrina, Atto Scen.
    Rusticale.
- BEROALDO FILIPPO Bologna 1450? 1500. Commenti a quasi tutti gli Autori antichi; Poesie; Orazioni; Epistote.
- BERTANA LUCIA Bologna n. 1520? Rime Volgari.
- BERTI ĞIAN LORENZO Serravezza (Toscana) 1696. — 1766. — Dissert. X sull' lst. Eccles.; Sulla Dottor. Teolog. della Divina Comm.; Orazioni: Delle Lottod della città di Pistoja; Delle glorie della città di Corneto; Panegirici; Volgarizzamenti; Op. Teolog.
- BERTOLA DE GIORGI AURELIO Rimini 1735. 1798. — Notti Clementine; Favole; Poesie Maritt. e Camp.; Saggio sopra la Fav.; Lezioni di Stor.; Viaggio sul Reno '; Osser. su Metast.; Filosofia della Storia '; Amori, ossia Rime e Prose '.
- BETTI COSIMO Orciano (Pesaro) 1727. 1814. — La Consumazione del Secolo, poema in Terzine Canti LXX.
- -- ZACCARIA Verona 4732. 4788. Del Baco da Seta, poema didase. in C. IV; Altro Poema Le Cascine (Pare che non fosse mai pubbl.).

- BETTINELLI P. SAVERIO Mantova 1718. 1808. Risorgimento d'Italia, ecc., Lett. Virgiliane; Lett.; Elogi; Lezioni Sacre; Epist. in Versi; Poemetti; Tragedic; ecc. ecc.
- BEVERINI P. BARTOLOMMEO Lucca 1629. 1686. — Annales Luccases; Carmina. Trad. in 8.º rima dell'Encide di Virgilio.
- BIAGIOLI NICOLA GIOS VFATTE Vezzano (Sarzana) — 4768. — 4830. — Commento alla Div. Comm.; Grammat. ital. e franc. \*; Gramm. franc. ital. \*; Tratt. di Poesia Ital., ecc.
- BIAMONTI ANTONIO Ventimiglia 1762, 1824. — Della Locuzione Orat; Dell'Arte Poet; Dell'Armonia; Del Sublime; Orazioni; Lettere di Pamfilo a Polifilo; Addio al Giardino di Boboli; Ifigen. in Tauri; Sofonisha (Trag.) Traduz. dal Greco ecc.
- BIANCARDI SÈBASTIANO Napoli 4679. 4744. Drammi per Mus. Rime Serie e Burl.; Vite dei Re di Napoli.
- BIANCHI ISIDORO Cremona 1751. 1808. Meditazioni sulla Felicità pubbl. e priv.; Elogio di Pietro Verri; Delle Donne Illustri Gremonesi; Inscriptiones; Lettere Erudite ecc.
- BIANCHINI FRANCESCO Verona. 1662 1729. Istor. Univ. provata con. Monum. ecc.; Corografia del Duc. d'Urbino; De Calendario et Cyclo Caesario etc.; ed altre Opere.
- G. FORTUNATO Chieti 1720. 1779. Discorso sopra la Filosofia; Su la Medicina d'Aselepiade; Saggi di esperienze intorno alla Medicina Elettrica ecc.
- BIANCONI CARLO Bologua n. 1721? Guida della Città di Milano.
- Glo. LUDOVICO Bologna 4747. 4781.
   Lett. sopra Corn. Celso; Il Circo di Caracalla;
   Lett. intorno a Pisa e Firenze; Altre Opere in Verse e in Prosa,

- BIBIENA Card. (V. Divizio Card. Bernardo).
- BIGLIA ANDREA Milano 1375? 1435. Stordella propagaz. dell' Ord. di S. Agost.; Storia di Milano dal 1402 al 1452.
- BINI CARLO Livorno 4806. 4842. Manoscritto di un Prigioniero; Articoli di Morale e di Letterat.; Poesie; Iscrizioni; Lettere; Traduzioni da Sterne. Byron ecc.
- VINCENZO Lucca n. 1775. Lezioni Logico, metafisico, morali; Memorie Stor. della Univ. di Perugia.
- BIONDI GIO. FRANCESCO Lesina (isola della Dalmazia) — 1572. — 1614. — L'Istor. delle Guerre Civ. d'Inglitt. tra le due Case di Lancastro e d'Jork; Vol. III.
- M. LUIGI Roma 1776. 1859. Trad. Le Pescatorie di Sannaz; Le Georgiche di Virg. (in 3.º rima) Anacreontiche; Dante in Ravenna, Trag.; Cantiche: In morte di Giustina Bruni, e in morte di G. Perticari; Prosc.
- BIONDO FLAVIO Forli 1388. 1463. De Orig. et Gest. Venet.; Stor. Generale L. XXXII; Roma Ristaurata; Roma Trionfante; L'Italia Illustratu.
- BOCCACCIO GIOVANNI Certaldo 1515. 4378.
  Decamerone '; Filoenpo; L'Amorosa Fiammetta; Il Corbaccio; L'Ameto; La Teseide '; L'Annor Vis.; Filostrato; Il Ninf. Ficsolano; Comm. di una parte del l'Inf. di Dante; Prose Latine; Lettere a M. Pino De' Rossi '; Testamento scritto da lui stesso '; Origine, vita, studj e costumi di Allighieri Dante '; Volg. de Claris Mulicribus '.
- BOCCALINI TRAJANO Loreto 1556. 1615. Raggungli di Parnaso; Pietra del Parag. Polit.; Bilancia Politica; Lett. Polit. ed Istor.; Comment. sopra Corn. Tacito.
- BOCCHI FRANCESCO Firenze 1548. 1618. Orazioni lat. e ital.; Le bellezze della città di Fio-

renza ecc.; Cause dell'antica potenza di Roma; Elogi de'più celebri Fiorentini, Libri II.

- BODONI Cav. GIAMBATTISTA Saluzzo (Piemonte) — 4740. — 1815. — Principe dei Tipografi italiani del nostro secolo.
- BOJARDO MATTEO Ferrura 1430? 1494. Orlando Innam. poema non finito; Timone, Comm. in 5.ª rima; Trad. La Stor. d'Erodoto; La vita di Ciro da Senof.; L'Asino d'oro d'Apul.
- BOLDONI SIGISMONDO Milano 4597. 4630. — Caduta de' Longob. Poema in Canti XX; Larius; Carminu; Epistolae.
- BONACCORSÍ FILIPPO S. Geminiano 1457. 1496. — Storia di Ladislao re di Pol. e di Unyh.; Vita di Giorgio Sanoceo; Orazioni; Versi.
- BONAGGIUNTA URBICIANI (detto Bonaggiunta da Lucca)

  Lucca XIII. Rimatore volgare.
- BONAMICI CASTRUCCIO Lucca 1710. 1761. De Rebus ad Velitras Gestis, Comment.; De Bello Italico L. III.; Carmina; Orationes.
- FILIPPO Lucca 1705. 1780. De Claris Pontif. Epist. Scriptoribus; De Vita Io. Vicentii Lucchesini; De Vita Castrucii Fratris; De Vita Innocent.XI. P. M.; Orazioni funcbri, due; Epistole; Versi.
- BONARELLI GUIDOBALDO Urbino 4563. 1608. — Filli di Sciro, Dramma Pastorale; Discorsi Apologetici sul doppio amore di Celia, nel detto Dramma.
  - PROSPERO Ancona 1589? 1659. H Solimano, Trazedia; Alcuni Drammi.
- BONAVENTURA (San) Bagnarca 1221. 4274. — Apologia Pauperum; Comm. sopra la S. Scrill.; Sermoni; Opuscoli sulla Vila Relig.; Comm. sul Maestro delle Sentenze.
- BONDI CLEMENTE Parma 1742. 1821. Giornata Villereccia; La Felicità; Poesic varie; Trad. in versi sciolti dell'Eneide di Virg. e delle Metam. d'Ov. Cercesto. Vol. III. 16

- BONFADIO JACOPO Gazano m. 1550. Annal. Genuens. ab a. 1528 ad a. 1550 Lib. F.; Trad della Milon. di Cicer.; Lettere; Poesie Volg.; Poesie Latine.
- BONI Cav. ONOFRIO Cortona? 1750? 4820.— Vita del Pitt. Ponpeo Battoni; Vita dell'Ab. Luigi Lanzi; Lettere a Gio. Gherardo De Rossi sulle Antichità di Giannuti cec.
- BONSIGNORI (GIOVANNI de') Città di Castello XIV. — Metamorfosi, colle Allegorie volgarizzate; (Gii si attribuisce l'Urbano, di cui erroncamente si fece autore il Boccaccio; V. Gamba. Testi di Lingua).
- BORELLI G. ALESSIO Salerno 1758. 1812? Principii dell' Arte di Pens.; Sull' Emulaz.; Sul vero merito; Introd. allo stud. delle Belle Arti; Giornale di pubbl. istruz. cec.
- GIO. ALFONSO Napoli 1608. 4689 Euclides restitutus; De vi Percussionis; De motu
  Animalium etc.
- BORGHESE DIOMEDE Siena 1840? 1898. Rime; Lettere Famigliari; Lett. Discorsive intorno alla favella toscana.
  - PAOLO GUIDOTTO Lucca m. 1626. Scrisse un Poema: Gerusalemme Rovinata; in odio del Tasso, colle stesse rime del suo antagonista.
- BORGHI Can. GIUSEPPE Bibbiena 1790. 1847. — Odi di Pindaro, Trad.; Poesie varie; Inni Sacri; Discorso sulle Stor. Ital. dall'anno primo dell'E. V. al 1840; Note alla Div. Comm.
- BORGHINI RAFFAELLO Firenze XVI. Il Riposo; Poes. Liriche; Tre Comm.; due in prosa, una in versi.
- —— M.ª SELVAGGIA Pisa 1654. 1751. Poesic; Opere di Tertulliano, traduz. (non compita).
- VINCENZO Firenze 4515. 4580. Diseorsi; Sul modo di fare gli Alberi delle Fam. ecr.; Prefazione alle Stor. Pistolesi; Annotazioni al Decamerone ccc.

- BORGIA Card. STEFANO Velletri 4731. 1805. — Breve 1st. dell'ant. città di Tadino, nell'Umbria; 1stor. di Benevento; Breve ist. del dom. tempor. della Sede Apost. nelle Due Sicilie ecc.
- BORGIANELLI STEFANO Loreto 1676. 1746. — Traduzione Poetica delle Opere di Orazio Flacco.
- BORGO (BACCIO del) Pisa? XIX. Le Argonautiche di Apollonio Rodio, in 8.ª rima; Trifiodoro, La presa di Troja, volgarizzato.
- BORROMEO Card. FEDERIGO Milano 1564. 1631. — La Grazia de' Principi, un vol. in fog.; Della Villa Gregoriana, ossia Del disprezzo delle delizie; Dei Piaceri della Mente Crist. Lib III.; 1 Ragionamenti Sacri cec.
- BORSA MATTEO Mantova 1741. 1812. I vizii più comuni del gusto nella Bella Letterat.; Il Patriottismo; La Nobiltà ecc.
- BORSIERI GIAMBATTISTA Civezzano (Trento) 1725. — 1785. — Institut. Medic. Prat.; Lett.; Elogi di Amici defunti; Opera Posthuma; De Pulsibus.
- BOSCOVICII RUGGERO GIUS. Ragusa 1711. 1787. — De Inacqualii. Gravitatis; De Viribus Vivis, De Comelis; De Lumine etc.; De Solis ac Lunae Defectibus, Poema.
- BOSSI CARLO AURELIO Torino 1728. 4812?

   Napoleonia, Poema in C. XII. in verso sciolto; I
  Circassi; Rea Silvia (Trag.) Le Stagioni, di Aless.
  Pope in versi Ital.; Canti lirici; Scherzi; Epigrammi
  (Le sue poesie vennero stanp. a Londra 4816 sotto il
  Pseudonimo di Albo Crisso).
- GIUSEPPE Busto Arsizio 1776. 1814. Del Cenac. di Leon. da Vinci L. IV.; Poesie Varic.
- LUIGI Milano 4758. 4857. Stor. Generale d'Italia, Vol. XIX; Stor. di Spagna ant. e mod. Vol. VIII.; Compendii di Geogr., Stor. Nat., Chimica: Malattic degli Uccelli \*, ccc. ccc.
- BOSSO MATTEO Verona 1427. 1502. Lett.

lat. in num. di 465; Dzi vari e salutiferi godimenti dell'animo (Tradotta dal P. Ant. Pallavicini Cau.

Reg. Lateran).
BOTERO GIOVANNI — Benna (Piem) — 4540. — 1617.
— La Ragione di Stato; Tratt. della Grandezza della

Città; Primavera, poema in 8.ª rima; Poemetto Dell'Ozio Onoralo.

BOTTA CARLO — S. Giorgio (Canavese) — 1766. — 1857. — Ist. dell'America; Stor. d'Ital. dal 1789 al 1814 \*; Stor. d'Ital. in cont. al Guiceiardini \*; St. dei Popoli d'Ital. (in franc.) Cammillo, poema ccc.; Storia di Corfù \*.

BOUCHERON CARLO — Torino — 1775. — 1858. — (Celebre Latinista dei nostri tempi.) Vita del Cav. Priocca ; Orazioni ; Della Vita e degli scritti di Tomm. Palp. di Caluso ; Iscrizioni ecc.

BRACCI DOM. AGOSTINO — Firenze — 4747. —4792. — Comm. De Antiquis Sculptoribus etc. Dissertaz.

sopra un Clipeo Votivo ecc.

BRACCIOLINI FRANCESCO — Pistoja — 1566. — 4645. — La Croce Racquistata, Pocma in C. XXXV.; Lo Scherno degli Dei, C. XX; Altri tre Pocmi; Tragedie; Fav. pastor. e maritt.; Rime Giocose.

BRACELLI JACOPO — Sarzana — m. 1460. — Descriptio Liguriae; De claris Genuensibus etc.; De Belle Hispantensi; (Un buon volgarizz. dell' ultima oper pubblicava in quest' anno (1887) l'egregio mio Collega Prof. Fed. Alizeri).

BREV10 GIOVANNI — Venezia — XVI. — Rime; Novelle; Orazione d'Isocrate a Nicocle, tradotta; Della Vita tranquilla; Della Miseria umana (Discorsi).

BRIGANTI FILIPPO — Gullipoli — (Golfo di Tar.)—
4725. — 1804. — Esame Analit. del Sist. Legale;
Esame Econom. del Sist. Civ.; Sull'Arte Orat. del Foro;
Disquisiz. Giudiziarin ecc; Le quattro stagioni, Canzoneine; Framm. lirici de' Fasti gr. e rom. (sonetti)

BRIGNARDELLI P. Clemente — Genova — 1774. — 1811. — Orazioni Sacre e Discorsi Morali.

- BROCCARDO ANTONIO Padova XVI. Rime Volgari; (Vennero stamp. a Venezia nel 1538 con quelle di Fr. M. Molza e Niccolò Delfino).
- BROCCHI GIAMBATTISTA Bresciano 4760 ? 4837. — Sulle Miniere di ferro del Dipart. del Mella; Sulla Valle di Fassa \*; Conchighologia Fossile subappennina ecc. \*
- BRUGNATELLI LUIGI Pavia 1761. 1818. Trattato di Chimica; Farmacopea Generale; Teoria Termossigena; Litologia Umana.
- BRUNACCI GIOVANNI Monselice (Padova) 1711. — 4772. — De Re Nummaria Patav.; Stor. della Chiesa di Pad. fino al XII secolo; Yers. di essa in Lat. (incompleta); Vita della B. Beatr. d'Este cec.
- VINCENZO Firenze 1768. 1818. Corso di Mateuat. Subl.; Tratt. di Nautica; Opuscoli; Discorsi; Memorie sulla Dispensa delle Acque.
- BRUNI GIOVANNI Rimini. 1476. 1540. Inventore del sonetto in versi ottonarii; Rime.
- --- LEONARDO -- Arezzo -- 4569. -- 4444. -- Vita di Dante, Petrarca, Cicerone; Quest'ultima, pure in latino; Versioni di Classici Greci; Opera Stor.
- BUCELLI P. DOMENICO Varazze 1778. 1842.
   Ragione della Lingua; Comp. di Stor. Sacra; I Primi Secoli della Chiesa; Dialoghini pei Fanciulli.
- BUCETTI CRISTOFORO Trento XVI. Canzoniere edito a Milano da Giacomo Pirola nel 1856.
- BUFALINI MAURIZIO Cesena n. 1787. Saggio sulla Dottrina della Vita; Elogio fun. del proprio genitore. (Le Monnier pubblicò nel 1831. un vol. di Discorsi Politico-Morali.)
- BUFFA P. TOMMASO Ovada 4765. 4859. Prediche Quares.; Paneg; Discorsi; Lez. Scritt. sui Lih. di Ester e di Rut; Quaresimalino di Massillon trad.; Altre pred, trad. ecc.
- BUONAFEDE P. APPIANO Comacchio 4716. 1793. — Della Stor. e dell'Indole di ogni Filos. Vol-

- VII.; Restauroz. di ogni Filos. Vol. III.; Ritratti Poet.; Il Buc Pedagogo; I Filos. Fanciulti, Comm.; Delle Conquiste Celebri ecc.
- BUONAPARTE JACOPO Samminiato XVI. Sacco di Roma del 1527.
- NICCOLO' Samniniato XVI. La Vedova, Commedia: Parigi, Molini 1805.
- BUONARROTI MICHELANGFLO Caprese 1474. 1564. — Sommo Scult. Pitt. Archit.; Fu pur Letterato, e nc abbiamo un Vol. di Poesie \*.
- MICHELANGELO il Giov. Firenze 1564. 1646. — La Firra; La Tancia; (Commedie) Rime; Orazioni; Cicalate ccc.
- Drazioni; Cicalate ecc.

  EUONGIUOCHI P. GIOVANNI Pieve di Cento 1721.

   1761 Libro delle Parabole Evangeliche (scritto
- con lingua del Trecento).

  BUONI TOMMASO Lucca XVI. De Historia;

  Tesoro di Proverbi Italiani.
- BUONINCONTRI LORENZO Samminiato 4411. 4801. — Trattato Astrol.; Delle Elezioni, in Esametri.
- BUONMATTEI BENEDETTO Firenze 4581. 1647. Della Lingua Toscana L. II.
- BURATTI Glus. Bologna 4778. 4822. La Elefanteide e la Strefeide (Satire); Quattro Vol. di Poesie.
- BURCHIELLO (GIO. di DOMENICO) Firenze m. 1448. — Rime Burlesche.
- BUTTURINI MATTIA Salò 4752. 4817. Matthiae Butturini Salodiensis Carminum L. III. Venet. 4785.

## C

CABIANCA JACOPO — Vicenza — n. 1800. — La Veglia delle Nozze; Lucrezia Obizzi (novelle poet.); Speronella, Poema Ep. (ne son pubbl. C. 5); Torquato Tasso C. VI.; Ore di vita ecc.

- CACCIATORE NICCOLO' Casteltermini (Sicilia) n. 1780. — Opere di Fisica e Astronomia; Viaggio ai bagni minerali di Sclafani; Lettere scientifiche.
- CAFFARO CASCHIFELLONÉ Genova 1081. 1166. Annali Genovesi dal 1100 al 1165.
- CAGNAZZI SAMUELE de' LUCA Altamura (Bari) n. 1764. — Precetti della Morale Evang. esposti sotte forna didascalica; Saggio sulla popolaz. del R. di Napoli; Memorie Accadem.
- CAGNOLI AGOSTINO Reggio (di Lombardia) n. 1810. — Poesie varie; Racconti in versi; Ricordanze Reggiane; Versioni Bibliche; Canti sulla insurrez. della Grecia.
- --- ANTONIO -- Zante -- 1745. -- 1816. -- Trigonom. Piana e Sfer.; Not. Astron. adattate all' uso comune.
- CALCHI TRISTANO Milano n. 1462? Stor. di Milano dalla fondaz. fino al 1525.
- CALDANI LEOPOLDO M. A. Bologna 1725. 1813. — Lettere sulla insensibilità ed irritabilità di alcune parti degli auimali ecc.; Institutiones Pathol. Physiol. Anatom. etc.
- CALDERINO DOMIZIO Torri 1446. 1478. Comm. a Giveen., Persio, Virgilio, Ovidio, Properzio, Stazio, Silio Italico; Comm. alle Vite de' XII Ces. di Sect., e alle Epist. ad Att. di Cic.
- CALZABIGI (RANIERI de') Livorno 1713. 1795. Poesie Drammat. e Liriche; Saggi di Traduz. da Milton e da Thompson; Dissertazione sulle Poes. Dramm. di Metastasio.
- CALUSO VALPERGA TOMM. Torino 1757. 1818. — Masino, poema in 8.º rima; La Cantica, trad. in versi; Poesie ital. e latine; Saggio di Letterat. Coptica; Memoria di Matematica ecc.
- CAMILLI CAMILLO Siena XVI Cinque Canti aggiunti alla Gerus. Lib.; Epist. di Ovidio, in 3.º rinna.
- CAMINER TURRA ELISABETTA Venezia 1751. 1796. — Trad. di Shakspeare (in prosa); Idilij di Gessner, in poesia ecc.

- CAMPAILLA TOMMASO Modica 1668. 1740. L'Adamo, ovvero il Mondo ereato, Poema filosofico; L'Apocalisse di S. Paolo, altro Poema non finito; Sul moto degli animali; Sui Sogni ecc.
- CAMPANA ANTONIO Ferrara 1750. 1832. Nuova Farmacopea; Memorie di Chimica e di Botanica ecc.
- CAMPANELLA TOMMASO Stilo (in Calabria) 1568. — 1639. — Poes. Filos.; Poes. lat., De Monarchia Hispaniae; De monarchia Messiae; La Ciltà del Sole; Questioni sull'ottima Repubblica ecc.
- CAMPOFREGOSO G. B. Genova XV. Dei Detti e dei Falti memorabili; (Opera trad. in lat. da Camillo Ghilini) Anteros, Libri Duo; (Il testo è in rozzo volgare; latine le chiose).
- CAMPOLONGO EMMANUELE Napoli m. 4790. Polifemeide, Sonetti volt. in Giambi lat.; Mergellina, prosa e versi ecc.
- CANCELLIERI FRANCESCO Novora. 1746. 4827. — Sopra Cristof. Col.; Sopra Gio. Gersen, autdel Lib. De Imit. Christi; Deseriz. della Basil. del Vaticano ecc.; Biogr. di Uom. Illustri ecc.
- CANOVAI STANÍSLAO Firenze 4749. 4811. Dissertaz, sull'Anno Magno secondo Plutareo e Suida invalso appresso gli antichi Toscatti; Elem. di Fisica, Matemat. ecc.
- CANTOVA GIUS. ANTONIO XVIII. I Tre Libri dell'Oratore di Cicer. trad. e illustrati \*; Versione delle Orazioni scelte dello stesso Cicerone \*.
- CAPECE SCIPIONE Napoli m. 1562. Elegie; Epigrammi; De Vate Maximo (Poema in lode di S. Gio. Battista) De Principiis Rerum, Poema ad imitazione di Lucrezio.
- CAPECELATRO FRANCESCO Napoli XVII La Istoria della Città e Regno di Napoli; Parti IV. Vol. 5.
- CAPELLONI LORENZO Novi XVI. Vita d'Andrea Doria; Ragionamenti Istor. e Polit.; Congiure di

- Giulio Cibo, G. Luigi Fieschi, Pier L. Farnese (La prima soltanto è pubblicata).
- CAPILUPI CAMMILLO Mantova 4804. 4548. Poesie Lat.; Stratagemuii di Carlo IX contro gli Ugonotti.
- --- IPPOLITO -- Mantova -- 1512. -- 1580. -- Puesie Latine; Lettere.
- -- LELIO -- Mantova -- 1498. -- 1563. -- Poesie Latine; Centoni Virgiliani.
- CAPORALÍ CESARE Perugia 4531. 1601. Rime Piacevoli; La vita di Mecenate in 3.ª rima; Il Pazzo, La Ninetta, due Commedie.
- CAPPELLO BERNARDO Venezia m. 4565. Rime Volgari, gravi e giocose.
- CAPPONE FRANCESCO ANT. Consa (R. di Napoli)
   XVIII, Clio, Poesie Liriche; Parafrasi in vorsi latini delle Odi di Anacreonte, e di altri Lirici.
- CAPPONI GINO Firenze m. 1420. Tumulto de' Giompi, nel 1378.
- VINCENZIO Firenze? XVI. Parafrasi poet. sopra i Salmi di David, del Sollecito; Trattati Accad. e parafr. poet. de' Cantici; Parafr. poet. degl'Inni del Breviario.
- CAPRIATA PIETRO GIO. Genova XVII. Istoria dei movimenti d'armi in Italia dal 1615 al 1660; Libri XXIV.
- CARACCIO ANTONIO Nardò (R. di Napoli) 4650. — 4702. — L'Imperio Vendicato, poema di C. XL; Il Corradino, Trag.; Canzoniere.
- CARACCIOLO ANTONIO Napoli XV. Dialogo di tre Ciechi, o la Cecaria, Tragiconim. in versi; Lamento di un geloso; La Luminaria.
- CARANI LELIO Reggio XV. Trad. Eliano; Erasmo (Proverhj); Erodiano; Eustazio; Policno (Gli Stratagemmi) Sallustio.
- CARDANO GIRÓLAMO Pavia 1501. 1576. Le sue Opere formano 10 Tomi in fogl, Le principali

- sono: De sublilitate; De Varietate Rerum; Arcana Politica; Precetti a' suoi figli.
- CARDELLA GIUS. MARIA Toscano? XIX. Compendio della Stor. della bella Letterat. Greca, Lat., Ital. • CARDONA MARIA — Spagnuola? — XVI. — Eccellente

nella Poesia volgare e nella Musica.

- CARLI GIO. GIROLAMO—nel contado di Siena 1719. — 1786. — Sull'impresa degli Argonauti ecc.; Sovra un ant. Basso Ril. rappresent. la Medea d'Euripide; (Due Dissertazioni).
- GIOVANNI RINÁLDO Capo d'Istria 1720. 1798. — Ifigenia in Taur. trag.; Traduz. della Teogonia di Esiodo; Lett. Americane; Delle Zecche italiane; Le Antichità Ital.; Elementi di Morale ad uso di suo Figlio; Il Censimento di Milano \* ecc. ecc.
- PAOLO FRÂNCESCO Montecarlo XVIII. La Svinatura in Valdinievole, Idillio Giocoso; il Lamento di Bietolone; Sonetti in morte di G. P. Lucardesi.
- CARMEL1 P. MICHELANGELO Castello di Cittadella (Padova) 4706. 1766. Trag. di Euripide volgarizz. ed illustrate; Stor. di vari Costumi sacri e prof. dagli antichi fino a noi pervenuti ecc.
- CARMIGNANI G. ALESSANDRO S. Cassiano Pisano 1768. 1847. Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale; Stor. della Filos. del Diritto; Elementi di Diritto Criminale ecc.
- CARO ANNIBALE Cività Nuova 1307. 1366.— Vers. di Longo Sof.; e della Rettor. di Arist. '; Apologia; Lettere '; Vers. dell'Encide '; Rime; Gli Straccioni, Commedia. /
  - CARPANI GIUSEPPE Roma 1685. 1765. De Jesu Infante Tyrrhi Creopolitae P. A.; Carmina; Trayoediae.
- GIUSEPPE Milano n. 1752. Lettere Haydine, o Vita del Maestro Haydn; Lett. Crit. contro Mayer.

- CARRER LUIGI Venezia 1801. 1850. Sonetti, Odi, Ballate, Apologhi, Nov. (Clotaldo, L'Omicida); Prose; Poesie \*.
- CARRETTO (GALEOTTO MARCH. del) Finale XVI. — Cronaca del Monferr.; La Sofonisba, Trag. in 8.º rima; Il Tempio di Amore; Le Nozae di Psiche e di Capidine, Commedie; Rime.
- CARTEROMACO (V. Forteguerri Mons. Niccolò).
- CASALIS GOFFREDO Šaluzzo 1781. 4836. Dizionario Geogr. Stor. Statist. Commerciale dei R. Stati (Sardi).
- CASANUOVA GÍAN JACOPO Venezia m. 1790. — Iliade Trad. in 8.ª rima; Aneddoti Veneziani.
- CASAREGI GIO. BARTOLOM. Genova 4676. 4735. — Poesie Varie; Vers. in Isciolti del Poema Lat. di Sannazaro: De Partu Virginis; e dei Proverbii di Salomone.
- CASAROTTI P. ILARIO Verona 1772. 1834. — Sopra la natura e l'uso dei Dittophi llal. '; Poes. Bibl. '; Pavole Esop. in prosa '; Lett. d'Innocente Natanaeli a suo Nipote; Lettera a Zuccala '; Lettera al prof. Antongina '; Orazione a S. Calimero '; Prose e versi 'ecc.
- CASATI CRISTOFORO Milano 4722. 1814. —
  Dell'Origine delle auguste Case d'Austria e di Lorena.
- CASCIA (Fra SIMONE da) m. 1548. Esposiz. degli Evangeli; Disciplina degli Spirituali; Delle trenta Stoltizie (Scritture volgarizzate nel buon secolo).
- CASELLÍ GIOVANNI Lucca? XIX. Vers. di Anaereonte; (V. Benedetti Francesco) Odi; Sonetti; Anaereontiche.
- CASINI FRANCESCO M.\* Arczzo 1648. 1719. Prediche, dette nel Pal. Apost.; Panegirici; I Consigli della Sap. (Traduz.); L'Età dell'Uomo alle misure del Tempo e dell'Eternilà.
- CASSANDRA FEDELE Venezia 1465. 1558. Lettere ed Orazioni.

- CASSIANI GIULIANO -- Modena -- 1712. -- 1778. --
- Poesic Liriche (Bellissimi sono parecchi sonetti).

  CASSINI G., DOMENICO Perinaldo (Nizza) 4625.

   1712. Trattati: Sulla Cometa del 1632. Sulla Meridiana; Sopra i Pianeti; Stor. dell' Orig. e dei Progr. dell'Astronomia.
- CASSOLA GASPARE Gravedona 1742. 1809. - L'Astronomia : La Pluralità de' Mondi : L'Oro: ( Poemi didasc. ) Poesie Liriche.
- CASTELLI BENEDETTO Brescia 1577. 1644.
  - Dimostraz, Geom, della misura delle Acque corr.; Tratt. sulla Laguna di Ven : Sul fiume morto; Sulla Bonificaz. delle Paludi Pontine.
- (NICCOLO' di ) Roma XVII. Il Pastor Infido (edito in Lipsia, appresso Tommaso Fritsch 1696); Îmitaz. del Past. Fido di Guarini : non valsi a trovare chi ne facesse pure un motto.
- CASTELVETRO LUDOVICO Modena 1505. 1571. - Comm. sulla Poet. d'Aristot. \*; Rime; Critica al Caro; Opere Critiche; Brevi Esposizioni al Canzon, di Petrarca.
- CASTI GIAMBATTISTA Montefiascone 1721. -1803. - Animali Parlanti \*; Apologhi; Poema Tartaro; Liriche; Il Re Teodoro; La Grotta di Trofonio; Il Cicerone (Drammi Gioc.); Ed altre Poesie.
- CASTIGLIONE BALDASSARE Casatico 1478. -1529. - Il Cortigiano \*; Rime Volgari; Poesie Lat-
  - -- C. OTTAVIO Milano 1786. 1849. Istoria dell' Islamismo ne' primi otto Sec. dell'Egira ecc. Lettere sulla dominaz, saracena nella Sic.; Orig. degli Statuti Comunali ecc.
  - CASTIGLIONI LUIGI Milano 1756. 1852 -Viaggio in America; Traduz. degli Scritt. Lat. di Agricoltura, Antiquaria e Numismatica.
- CATANEO MARIO Novara XV. Carmina ad Pasquillum; Genua (Poemetto); Solimide, o l'Impresa di Terra Santa sotto Goffr. Buglione; Tradus. dal Greco in Latino.

- CATERINA (Santa) Siena 1547. 1380. Varj Trattati di Religione; Lettere; Rime.
- CATIGNANO Dalle CELLE Firenze XIV. Lettere; Della forma di onesta vita ece. di Martino Vesc. Bracarense; Alcuni scritti di Cicer. e di Seneca; Somma Pisanella; (volgarizzamenti).
- CATTANEO GAETANO Soncino (Cremonese) —
  n. 1771? Storia delle Belle Arti in Lombardia;
  Lettera sopra due Medaglie Greeche del R. Gabin, di
  Milano; Gabinetto Nunismatico di Brera.
- CAVALCA FRA DOMENICO Vico Pisano m. 4342.

   Trattato della Penitenza; Specchio di Croce \*;
  Pangilingua \*; Versione degli Atti Apost. \*; Rine;
  Vite de SS. PP. \*; Fratti di lingua \*; Medicina del
  Cuore \*; Disciplina degli Spirituali \*; Specchio dei
  Peccati \*; Dialogo di S. Gregorio \*; Prose scelte \*;
  Simbolo degli Apostoli \*; ed altre Opere ascetiche.
  - CAVALCANTI BARTOLOM.— Firenze 4305. 4562. — La Rettorica; Orazioni; Trattato sopra gli ottimi reggim. delle Rep. ant. e mod.
    - \_\_\_ GUIDO \_ Firenze \_ m. 1506? \_ Rime.
  - CAVALIERI BONAVENTURA Milano 4598 4647. — Geometria Divisibilium Continuorum, etc.; Directorium Generale Urano-Metricum; Trattato delle Sezioni Coniche, ecc.
  - CAVALLI ATANASIO Piemonte XVIII. Lettere Meteorologiche Romane; Il Vesuvio, poema.
  - GIAN GIACOMO Genova XVII. La Chitarra Genovese (in dialetto). Poeta di merito singolare, ehe potrebbesi a ragione tenere in conto di Petrarea Genovese.
  - CAVALLO MARCO Ancona XVI. Poesie Latine. (V. Arsilli Franc. De Poetis Urbanis).
  - CAVRIANI FEDERIGO Mantova n. 4762. Vim di Franc. Petrarea; Della Eppera; Esposiz. dell' Odissea; Lettere Filosofiche; Delle Scienze, Lett. ed Arti; Dei Rom. da Komolo ad Aug., Tomi II.



- CIAMPI SEBASTIANO Pistoia 1769. 1847. Traduzioni di Pausania, Plutarco, Senof., Longo Sof., Sallustio; Vita di Cino da Pist.; Sulla Cavalleria Amorosa, Eroica, Poetico, ecc.
- CIAMPOLI GIOVANNI Firenze 1589. 1645. (Uno de' più gonfj poeti della Scuola del Marini) Possie Liriche.
- CIAMPOLINI LUIGI Firenze 1786. 1846. II Leopardi, Dialogo; Buccolica; Poesie Varie; Viaggio di tre giorni (ad imitaz. di Sterne); Elogi d'Uom. Ill.; Comment. delle Guerre dei Sulliotti dal 1809 al 1814.; Stor. del Risorgim, della Grecia. Vol. II.
- CICCI LUIGIA MARIA Pisa 1760. 1794. Un Vol. di Poesie Liriche impresso in Parma dal Bodoni nel 1796.
- CICCONI LUIGI Santelpidio (Marca d'Auc.) 1807. — 1836. — Trag. Estempor.; Duc Romanzi; Storia dell' opinione e progresso della Civiltà Europ; Storia del progresso dell' Industria Umana, ece
- CICOGNA EMMANUELE Venezia n. 1789. Novelle; Poesie Ital. e latine; Poesie in dialetto; Epigrafi lat.; Vite di Niccolò e Jacopo Tiepoli; Raccolta delle Iscrizioni Veneziane, ccc.
- CICOGNARA LEOPOLDO Ferrara 1767. 1834. — Le Ore del Giorno, Versi; Sul Bello \*; Storia della Scultura, dal suo Risorg. in Italia al Sec. di Napol.; Le Fabbriche più cospiene di Venezia.
- CICOGNINI JACÓPO Firenze XVII. Stanze Rustic. (stamp. dopo il Lam. di Cerco da Varl.) Sacre Rappres. e Drammi; Trad. in versi lirici delle Lamentaa. di Geremia; Poesie Burlesche.
  - CIDONIA LESBIA (V. Secco Suardi Grismondi Contessa Paola).
- CIECO D' ADRIA (V. Groto Luigi).
- --- da FERRARA ( F. Conosciuti Francesco, o Bello Francesco).
- CIGNA VITTORIO Torino XVIII. Drammi Musicali; Cantate; Rime.

- CINI GIAMBATTISTA Firenze n. 4550. La Vedova, Comm. in versi (molto stimata); Vita di Cosimo De Medici Primo Granduca di Toscana ecc.
- CINO da PISTOJA Pistoja 1270. 1536. Rime. CINQNIO (V. Mambelli Marc' Antonio).
- CIONI GAETANO Siena? XVIII. Novelle ad imitaz. delle antiche per ciò che spetta alla lingua, stampate sotto il Pseudonimo di Giraldi Giraldo.
- CIPOLLA BARTOLOMMEO Verona XV. Tratt. delle Servitù Prediali, Urbane e Rustiche.
- CIRILLO DOMENICO Grugno (Terra di Lav.) 1734. — 1799. — Molte Opere intorno alla Botan., alla Medic, alla Fisica. Una di esse è : Il Trattato sul Cyperus Papprus; Discorsi ital. e lat.
- CITTADELLA CASTRUCCI GIACOMO Lucca 1745. 1810. Poesic Varie.
- CITTADINI CELSO Siena 1335. 1627. Della vera origine della Lingua Toscana; Degl'idiomi della medesima (Lavoro non finito); Note al Castelvetro ed al Bembo.
- CIULLO d'ALCAMO Aleamo (Sicilia) n. 4490. Canzone in forma di Dialogo, la quale comincia: Rosa fresca aulentissima ece.
- CLARICI PAOLO BARTOLOM. Ancona 1664. 1724. — Istor. e cultura delle piante più distinte per ornare un giardino ecc. (Opera lodata da Seip. Maffei, e dall'Agron. Filippo Re).
- CLASIO LUIGI (V. Fiacchi Luigi).
- CLAVIGERO FR. SAVERIO Vera Cruz (Messico) 1751. — 1788. — Storia Antica del Messico; Storia della California.
- COCCAJO MERLINO (V. Teofilo Folengo).
- COCCIII ANTONIO Benevento 1693. 1758. Pers. Lat. degli Amori di Anzia e Abroc. di Senof. Ef.; Del Vitto Pittagor. \*; Disc. sull'Anatom. e sulla St. Natur.; Sul Matrimonio, ecc.
- COCCIO SABELLICO MARC' ANTONIO Vicovaro Cerbeeto. Vol. III. 47

- 1456. 1506. Storia Venez. in Lib. XXXII. (composta in soli 15 mesi); Incendium Carnicum; Caedes Sontiaca (due Poenii); Stor. del Mondo dalla Creaz. al 1505. Commenti di Autori.
- COCOLI DOMENICO Brescia 1747. 1812. Elem. di Geom. e Trigonom.; Elem. di Statica; Tratt. completo di Matematica.
- COGNOLATO GAETANO Padova 1728. 1802. — Prefaz. al Dizion. del Forsellini; Saggio di Memorie sul terrilorio di Monselice e della sua Chiesa; Sei Discorsi.
- COLLENUCCIO PANDOLFO Pesaro m. 1300. Compendio della Stor. del Regno di Napoli, dalla sua orig, all'anno 1439; L'Anfitrione Comm. in 5.4 rima; Il Patriarca Giuseppe, Comm.
- COLLETTA PIETRO Napoli 1775. 1851. Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825.
- COLLINI COSIMO ALESS. Firenze 1727. 1806. — Campagna di Luigi XV, re di Francia; Sulla Stordella Germania.; Stor. del Palatinato del Reno; Lettere sulla Germania, ecc. ecc.
  - LORENZO Firenze 1774. 1829. Orazioni Civili e Crimiuali, Vol. V.
- COLOMBO CRISTOFORO Genova 1457. 1506. (Seop. delle Amer.) Lettere e Relazioni di Viaggi.
- MCHELE Campo di Piera (Marca Trevigiana) — 1747. — 1857. — Novelle, sotto il finto nome di Agnolo Piccione; Opuscoli; Elogio di Elena Porta; Lezioni sulle doti di una culta favella; Opere Vol. II. \*; Nuëvissimi Paralipomeui \*, ecc.
- COLONNA GIULIA GONZAGA Mantova XVI. Rime Volgari e Lettere, pubblicate da Ortensio Lando. COLONNA SERAFINA — Roma — XV. — Poesie Volg.
- VITTORIA Marino 1490. 1547. Rime;
- COLONNE (GUIDO GIUDICE dalle) Messina XIII.

   Historia de Regibus et rebus Angliae; Hist. destructionis Trojae; L. XXXY; Rime Volgari.

- COLONNE (ODO DELLE) Sicilia Fiori verso il 1825. — Rime Volgari.
- -- (JACOPO DELLE) Sicilia Rime Volgari.
- COMPAGNI DINO Firenze 1244. 1525. Cronaca Fiorentina dal 1280 al 1512 °; Oraz. fatta al Papa Giovanni XXII; Rime; La Intelligenza, Poema in nona rima.
- COMPAGNONI GIUSEPPE Lugo 1734. 1853. Traduzione di Catone: De Ra Rustica \*; Climica per le Donne; Lettere di Cagliostro; Veglie del Tasso; Teorica dei Verbi Italiani; Storia d'America.
- COMPARETTI ANDREA Friuli 1746 1801. —
  Della Luce riflessa e dei Colori; Observationes Anatomicae De Aure interna comparata; Prodromo di
  un Trattato di Fisiol. Vegetabile, ecc.
- CONCORDIO (BARTOL. da S.) S. Concordio (Pisa) 1262. — 1547. — Degli Ammaestramenti degli Antichi\* (Libro composto prima in latino, poi da lui medesimo volgarizzato).
- CONFIGLIACCHI PIETRO Milano 1779. 1844. — Sull'identità del fluido elettrico, e del così detto fluido galvanico; Memorie fisiche, sul Giornale delle Scienze fis. chim. e st. nat. di Pavia.
- CONOSCIUTI FRANCESCO Ferrara XV. Mambriano, o Libro d'Arme e d'Amore, poema romanzesco in C. XLV; (Si attribuisce pure a Francesco Bello; V. questo nome)
- CONTARINI GASPÁRO Venezia 1483. 1842. Della Immort. dell' An.; Trattalo contro gli err. di Lutero; Annotaz. alle Lett. di S. Paolo; De' Sacramenti Libri IV; De' Doveri del Vescovo. L. II.
- CONTI ANTONIO Padova 1677. 1749. Delle Fantasie Particolari (Abbozzo di una grande Opera). Il Proteo, Idillio; Quattro Tragedie; Possie 6. — ANTON MARIA — Majoragio — 1814. — 1855.
- Orazioni; Dialoghi; Poesie; Comm. sopra Arist., Cicer., Virg.; Anliparadoxon.

- CONTI (GIUSTO de') Roma m. 1449. La Bella Mano, Canzoniere.
- CONTILE LUCA Cetona (Sanese) 1505. 1574. Storia de'suoi tempi; Rime; Trc Comm.; Un Pocmetto; La Nice.
- COPPETTA (il) ( V. Beccuti Francesco )
- COPPI ANTONIO Andeseno (Torino) n. 4785. Osservazioni sulla Liguria; Annali d'Italia, dal 1730 al 1819; Memoria sull'antichità di Tindari; Dissertazioni; Discorsi, ecc.
- CORDARA P. GIULIO CES. Alessandria della Paglia 1704. 1785. De tota gracculorum hujus actotis Litteratura, Sermones ad Cajum Salmorium; Il Fodero, Poema in C. XII, in 8.º rima; Egloghe Militari.
- CORILLA OLIMPICA (V. Fernandez M. Muddalena, nata Morelli).
- CORIO BERNARÍJINO Milano 1459. 1519. Storia di Milano dalla fondaz, fino al 1499; Vite degli Imperat, da Giulio Ces, a Federigo Barburossa.
- GIUSEPPE MARCII. di GORINI Milano 4688. - 4761. - Nove Tragedie; Cinque Comm.; Rime; L'Uomo, Trattato Fis. Morale, ecc.
- CORNARO LUIGI Venezia 1467. 1565. Della Vita Sobria \*; Trattato delle Aeque.
- CORNIANI GIAMBATTISTA Orzinuovi (Brescia) 4742. 4815. I Secoli della Letterat. Italiana.
- CORREGGIO (NICCOLO' Signor di) Correggio XV Ridusse in Dramma la Favola di Cefalo.
- CORSETTI FRANCESCO Siena m. 4774 Vita di Girol. Gigli scritta da Oresbio Agico; Vers. poet. di Orazio, Catullo, Tibullo, Prop. Albinovano.
- CORSINI BARTOLOMMEO Barberino (Mugello) m. 4675. — Il Torracchione Desolato, poema burl., in C. XX. Vers. di Anacreonte.
- --- EDOARDO -- Fanano (Medanese) -- 1702. -- 1765. -- Pei Fasti Attici, o Storia degli Accenti d'Atenes

- De notis Graccorum; Institut. Philos. et Mathemat; Series Pracfect. Urbis Romae, etc.
- CORTESE PAOLO Roma 4468. 4510. Sentonzo Teolog.; Deyli Uom. in lettere illustri, Dialogo; Del Cardinalato.
- CORTICELLI SALVATORE Piacenza 1690. 4738. — Reg. ed Osservaz, della Lingua Toscana\*; Cento Disc. sopra la Tosc. Eloq.; Della Crist. Perfez. nella idea e nella pratica (opera non finita).
- COSTA PAOLO Ravenna 1771. 1856. Della Elocuzione \*; Dell'Analisi o della Sintesi \*; Commenti alla Div. Comm.; Del Modo di comporre le idec, \* ecc.; Vers. di Anacreonte e della Batracomiom. di Omero; Poesic; Sermoni dell'Arte Poetica, ecc.
- COSTADONI G. DOMENICO Venezia 1714. 1783. — Dissertatio Epist. in antiq. sacr. eburn. tabulam; Lett. Consolatoric di un Solitario intorno alla vanità delle cose del mondo, ecc.
- COSTANZO (ANGELO di ) Napoli 4507? 4591. Storia del Regno di Napoli dal 1250 al 1459. L. XX; Rime Volgari.
- COTTA GIAMBATTISTA Tenda 1668. 1755. Dio. Sonetti ed Inni.
- CRESCENZI PIETRO Bologna n. 1250. Ruralium Commodorum, L. XII. (Ne abbiamo una vers. ital. posta fra i Testi di Liugua).
- CRESCIMBENI GIO. MARIO Macerata 1663. 1728. — Storia della Volg. Poes.; Dialoghi delle Bellezze della Volg. Poes.; Poes. Volg.; Poes. Lat.; Vite degli Arcadi Illustri; Trad. delle Omelie ed Orazioni di Papa Clemente XI.
- CRINITO PIETRO Firenze 1475. 1515. Poesie; De honesta disciplina; De Puet. Lat. L. V.
- CROMAZIANO AGATOPISTO (V. Buonafede P. Appiano).
- CRUDELI TOMMASO Poppi (Casentino) 1705. 1743. — Poesie; L'Arte di Piacere alle Donne; Cicalata Accademica.



- CUNICH BERNARDO Ragusi 1718. 1798. Persione dell' Hinde d' Omero in Esum. Lat.; Epigrammatum Lib. Quinque; Endecasyllaborum Libellus.
- CUOCO GIUS. VINCENZO Campanaro (R. di Napoli) — 1770. — 1823. — La Rivoluz. di Napoli; (pubblic. nel 1798); Platone in Italia, Romanzo Filosofico Politico; Sull'antica Agricoltura italians \*.
- CURTI PIETRO Roma 1711. 1762. Sol Retrogradus; Christus Sacerdos; Sol Stans.
- CUSTÓDI BAR. PIETRO Galliate (Novara) 4771? — 1842. — Continuazione della Storia di Milano di P. Verri; Il Tribuno del Popolo; L'Amico della Libertà Italiana (Giornali).

#### D

- D'ADDA VINCENZO Milano 1734. 1793. Lezioni dell'Arte Notarile. (Giuseppe Parini ne scrisse l'Elogio Funebre.)
- DAL BORGO FLAMÍNIO Pisa 4706 4768. Storia di Volterra; Dissertazioni sulla Storia Pisana; Raccolta di Diplomi Pis.; Orig. dell' Univers. di Pisa; Sulla Storia delle Pandette Pisane.
- D' ALESSANDRO ALESSANDRO Napoli 1461? 1523. — Dies Geniales; Quattro Dissertaz. sui Sogni, sugli Spettri e sulle case incantate.
- DALMISTRO ANGELO Murano XIX. La Spigolistra Fortunata; Poemetto sulla coltivaz. del Fico; Il Primo Canto dell'Esopo; Sposiz. a ciascun canto della Div. Comm.; Trad. dei Salmi Penit. del Petrarca; Vite di Teolilo Folengo, e di Gasp. Gozzi, ecc.
- DALLA PAGLIA ANTONIO Veroli (Camp. di Roma) n. 4870. Orazioni; Lettere, Lib. V; Sull' Immortalità dell'Anima, Poema in versi esumelri, ecc. (È grande ingiustizia che le opere di un latinista di tanto merito non vengano ristampate).

- DALLE CELLE GIOVANNI (V. Catignano dalle Celle).
  DAL POZZO C. FERDINANDO Moncalvo 4768. —
  1843. Opuscoli di un Avv. milanese, originario piemont, Milano, Vol. VI; Atre Operc in Italiano, in
- Franc. é in Inglese.

  DANIANI MATTIA Firenze? XVIII. Le Muse
  Fisiche, ossiuno i principali Fenom. Fisici, esposti in
  versi; (Opera assai stimata).
- DANDOLO VINCENZO Venesia 1758. 1819. Storia dei Bachi da Seta, ecc.; Arte di governare i Bachi da Seta; Enologia, o L'arte di fare, conservare i vini \*; Delle pecore di Spagna ed indigene \*; Fabbricazione dello sciroppo e zucchero d'uva \*; Governo delle pecore spagnuole italiane, e dei vantaggi che ne derivano \*, ecc.
- DANIELLI FRANCESCO S. Clemente (Caserla) 1740. — 1812. — Le Forche Caud. illustrate; Le antiche Monete di Capua; Prefazione al Dafni e Cloe, ediz. di Bodoni del 1780; Reg. Sepoleri del Duomo di Palermo.
- DANTI IGNAZIO Perugia 4537. 1586. Trattato sulla formazione dell'Astrolabio; Commento sulle Regole della Prospettiva di Vignola; (Contribui alla Riforma del Calendario.)
- DA PONTE LORENZO Ceneda 4757. 1838. Memorie della sua Vita (Edite dall'A. a Nuova Jorca, 1829, Vol. III); Melodrammi; Poesie Varie.
- DATI CARLO ROBERTO Firenze 4619. 4675. — Vite de Pitt. Ant.; Discorso dell' obbligo di ben parlare la propria lingua; Ragionamenti Accademiei; Lettere; Orazioni.
- -- LEONARDO -- Firenze -- 1408. -- 1472. -- Un Poema sulla Sfera in 8.\* rinna; (Fu stampato più volte col nome di Goro di Staggio Dati, fratello dell'Autore; Molte Poesie Latine, non pubblicate)
- DAVANZATI BOSTICHI BERN. Firenze 1529. 1606. — Trad. degli Ann. di Tac. •; Scisma dell' Inghil-

- terra; Coltivaz. delle Viti e degli Alberi; De' Cambj; Delle Monete; Oraz. in morte del G. D. Cosimo.
- DAVILA ENRICO CATERINO Pieve di Sacco 4576. — 1631. — Storia delle Guerre Civ. di Francia. Lib. XV dal 4559 al 4596.
- DEANI P. PACIFICO Breseia 4775 4824. Prediche Quaresimali, Panegirici, Discorsi.
- DECEMBRIO PIER CANDIDO Pavia \$509. —

  477. Istor. d'Appiano; Cirop. di Senof.; Iliade,
  L. XII.; Storia di Q. Curzio; Livio, Dec. 1.º; Comm.
  di Cesare; Opere orig. in versi e in prosa.
- DE CESARIS G. ANGELO Lodi 1750. 1851. — Molte Opere d'Astronomia.
- DE COUREIL G. SALVATORE Toscana 1760? —
  Poesic Lir.; Favole in versi; Vol. V di Prose Crit.
  e Letterarie.
- DEL BENE BENEDETTO Verona 1749. 1825. — Vita di Ouofrio Punvinio; Volgarizzamento del Columella \*; della Vecchiezza di Cicerone; Delle Georgielle di Virgilio, cer.
- D'ELGI ANGELO Firenze 1734. 1824. Satire \*; Presie Italiane e Latine; Epigranimi.
- DELFICO MELCHIORRE Leognano (R. di Nap.) 1741. — 1855. — Storia della Repubbl. di Sammarino; Ricerche sul vero carattere della Giurispr. Rom. e de'suoi cultori; Pensieri sull'Istoria, ecc.
- DELFINO CARD. GIOVANNI Venezia 4617. 4699. — La Cleopatra, la Luerezia, il Medoro, il Creso (Trag.).
- NICCOLO<sup>\*</sup> Venezia XVI. Poesie Volgari. DE-LITALA GIUS. ALBERTO — Alghero (Sardegna) — 4778. — 1800. — Versi raecolti da Gianuandrea Massala (Genova 1802).
- DELLA CASA GIOVANNI Mugello 1805. 1856. — Il Galateo \*; Trattato degli Uffei Comuni; Rime gravi e piaeevoli \*; Orazioni Volg; Vite del Bembo e di Gaspare Contarini; Lettere.

- DELLA CHIESA SEBASTIANO Reggio XVII. Il Capitolo de' Frati, poema burl.; Drammi; Poesie; (inediti).
- DELLA LANA JACOPO Firenze? XIV. Commento alla Div. Comm. (Erroneamente attrib. a Bonzennto da Imola).
- DELL'ANGUILLARA G. ANDREA Sutri 1517? 1566? — Metam. d' Ovid. in 8.ª rima; Satire; Rime Burlesche; L' Edipo, Tragedia.
- DELLA VALLE CESARE Ventignano? XIX. Medea; lfig. in Taur.; lfig. in Aul.; Ippolito; Giulietta e Romeo; Anna Erizo, ecc. Tragedie.
- GIROLAMO Padova m. 1438. Jesuida (Poema sulla Passione di N. S.) De Amoribus ad Helysiam Puellam.
- DELLE VIGNE PIERO Capua m. 1246. Canzoni Volgari ed un Sonetto. Epistole. Lib. VI.
- DELMINIO G. CAMMILLO Portogramo (Friuli) m. 4544 — Poesie Volgari; Traduz. ed Opuscoli relativi all'Arte Rettorica.
- DEL NERO PAOLO ANTONIO Genova 1666. 1718. Rime Volgari.
- DEL POZZO PARIDE Amassi 1412? 1495. Due Trattati intorno al Duello: l'uno latino, l'altro volgare.
- DEL RÖSSO GIUSEPPE Roma 1760. 1851. Ricerche sull'Archit. degli Egizj, ecc.; Della Pittura delle cupole e volte; sopra la forma, posizione e misura dell'Inf. di Dante, ecc.
- DE LUCA GIAN ANTONIO Venezia 1757. 1762. — Tre Orazioni di S. Basilio Magno \*; Gii Orti Estoperidi, Egloghe V di Giovinno Pontano, in verso sciolto; Sermoni o Salire in isciolti; Rime Bernicsche.
- DE MAGRI EGIDIO Gallarate 1806. 1856. Biografia di Giuseppe Parini; Continuaz. della Storia di Milano di P. Verri; Sulla Colonna Infame di A. Manzoni, ecc.

- DENINA CARLO M. Revello (Piemonte) 1731. 1813. — Storia delle Rivoluz. d'Italia\*; Rivol. della Germania; Storia Polit. e Lett. della Grecia; Disc. sulle Vic. della Lett.; Saggio sulla Lett. Ital.; Bibliopea, ossia l'arte di compor libri \*, cec.
- DENORES GIASON Nicosia (Isola di Cipro) m. 1550 — Introduzione allo Studio della Rettor; Della Rettorica, L. III.; La Poetica; Compendio de' Tre Libri dell' Orat, di Cicerone.
- DE ROGATI SAVERIO XIX. Versione Poet. d'Anacreonte, e di Saffo; L'Armida Abbandon., Dranma musicale.
- DE ROSSI GHERARDO Roma 1734. 1827. Sei Commedie; Favole; Epigrammi; Scherzi poetici; Storia del Teatro Ital.; Memorie sulle Belle Arti; Vite ed Elogi; Novelle.
- DE RUBEIS GIO. BATTISTA Udine XVIII. Trattato d'Anatom. ad uso de' Pitt. ritratt.; Trattato per cogliere le Fisonomie, ecc.
- DE SIMONI ALBERTO Valtellina n. 1740? Saggio Critico Storico Filosofico sul Diritto di Nat. e delle Genti, ecc. Dei Delitti considerati nel solo effetto ed attentati, ecc.
- DESMARETS REGNIER Parigi 1652. 1713. Anacreonte ridotto in versi ital. ed annotato; Pocsie Italiane.
- D'ESTE LEONELLO Ferrara m. 1450. Rime; Orazioni e Lettere di molta eleganza.
- DEVOTI VINCENZO Piacenza 1771. 1804. L'Arte d'Amarc, poema in terza rima, Canti V; Alceste, tragedia; Poesie varie.
- DI GREGORIO ROSARIO Palermo 1755. 1809. Continuazione della Bibliotheca Sicula di Caruso; Biblioteca degli Seritori Classici e Contemporanei; Introduzione alla Storia del Diritto Pubbl. Siciliano.
- DI NEGRO GIAN CARLO Genova 1769 1857. — Sermoni Sacri in terza rima; Anacreontiche; Odi per Liguri Illustri; Epigrammi ecc.

- DIONIGI FILIPPO LORENZO Roma 1711. 1789. Sacrarum Vatic. Basil. Cryptarum Monumenta; Expositio Antiquissima Vesperarum Ritus, etc.
- DIVIZIO Card. BERNARDO Bibbiena (Casentino) 1470. — 1520. — Calandra, commedia; Rime; Lett.
- DOLCE LUDOVICO Venezia 1508. 1568. Otto Tragedie; Cinque Commedie; Sei Poemi Epiei; Molte Traduzioni dal greco e dal latino fra le quali; Le Orazioni di Cicerone. (Lavori tutti mediocri)
- DOMENICIII I. UDOVICO Piacenza 1526. 1564. — Orlando linnamorato (rifatto); Progne, Trag.; Le due Cortig., Comni.; Rime; Tradusse Plinio Secondo, Senof.; Polibio, Plutarco, Boezio, Luciano, est
- DONI ANTON FRANCESCO Firenze 1815. 1374. Opere piene di frascherie e stranezze, cioè: Le due Librerie; Le Lettere; I Marnii; La Zucca; Le Pitture; I Pistolotti; Le Ville; ecc.
- GIAMBATTISTA Firenze 1894. 1647. Orazioni; Versi Latini; Alcune Opere attenenti alla Musica.
- DORIA PAOLO MATTIA Napoli 1678. 1745. La Vita Civile; Trattato dell' Educazione del Principe; Rime; Discorsi intorno olla Filosofia degli antichi e de moderni; Compendio di Metafisica, cce.
- PERCIVALE Genova m. 1276. Poesie Provenzali e Volgari.
- DOTTORI (CARLO de') Padova 1624. 1686. — Aristodemo, Tragedia; Rime; L'Asino, Poema Eroicom. Cauti X.; Il Parnaso, Poema, Canti VIII; Galatea, Poema, Canti V.
- DRAGO VINCENZO Ascrivia 4770? 4836. Storia dell'Antica Grecia.
- DURANTI DURANTE Brescia 4748. 4780. L'Uso, poema in tre parti, în Îsciolti; Virginia, Attifio Regolo (Tragedie); Rime; Orazioni Varie.
- DURAZZO GRIMALDI CLELIA Genova 4760. 4850. (Illustre Botanica. Il professore Bertotoni ne

scrisse l'Elogio) Quattro Cataloghi di piante esotiche da essa raccolte ed illustrate.

### E

- ENZO RE Palermo 1225. 1272. Alcune Rime Volgari.
- EGNAZIO BATTISTA Venezia 1478. 1555. Ristretto delle Vite degl' Imperatori, da G. Cesare a Massimiliano I; Trattato sull'origine de' Turchi; Panegirico in versi di Francesco I: Note ad Ovidio. Cicerone, Svetonio.
- EPICURO ANTONIO (V. Caracciolo Antonio)
  ERCOLANI CAN. CARLO Macerata? XVIII. La Cristiade di Girolamo Vida, recata in ottava rima-Macerata, Capitani, 1792 in 8°.
- MONS. GIUS, MARIA Sinigaglia 1690? -4760. - Rime a Maria; Trad. del Cant. de' Cant. sotto il titolo: La Sunamitide; I tre Ordini di Architettura presi dalle Fabbriche di Roma antica.
- ERITREO JANO NICIO (V. Rossi Gian Vittorio)
- ERIZZO SEBASTIANO Venezia 4525. 1585. -Le Sei Giornate, Novelle \*; Discorso sopra le Medaglie degli Antichi; De' Governi Civili; Dialoghi di Platone tradotti: Esposiz. sulle tre Canzoni di Petrarca degli occhi di M. Laura, dette le tre Sorelle.
- EXIMENO ANTONIO Spagnuolo 1752. 1798. -Dell' Origine e delle Regole della Musica, colla Storia del suo Progr. Decad. e Rinnovazione.

## F

FABBRI C. EDOARDO - Cesena - XIX. - Ghismonda; Marianne; Fausta Imperatrice; Ifig. in Aulide; Francesea da Rimino (scritta nel 1802 e però

- anteriore a quella di Silvio Pellico). Ifig. in Taur.; Sofonisba; I Trenta Tiranni; I Cescuati del 1577 (Tragedic).
- FABRETTI RÁFFAELE Urbino 4618. 4700. De Aquis et Aquaeductib. Veteris Romae; Dissertazione sugli errori del P. Kirker, ecc.; Sulla Colonna Trajana; Raccolla delle Ant. Iscrizioni; Lettere.
- FABRI ALESSANDRO Castel S. Pietro (Bol.) 4691. — 4768. — Rime Volg. Poesic Lat. Pros. Ital. e Lat.
- FABRONI ANGELO Marradi 1752. 1805. *Vitae Italorum Erudit. Insignium*; Storia dell' Univers. di Pisa; Giornale de' Lett. di Pisa. Tomi 102. Elogi di Dante, Poliziano, Arjosto, Tasso.
- FACCIOLATI JACOPO Toriggia (M. Euganei) 4682. — 4769. — Emendò ed acerebbe il Calepino, e l'Apparato Ciceroniano del Nizzolio; Orazioni lat.; Fasti del Ginnasio di Padova; Epitolac.
- FAERNO GABRIELE Cremona m. 4561. Fabulae Centem carminibus explicatae. Note sopra Catullo e Plauto; Commento su Terenzio, edito in Firenze, 4565.
- FAGIUOLI GIAMBATTISTA Firenze 1660. 1742. Rime piacevoli; Commedie; Prose.
- FALAMONICA BANTOLOMMEO GENTILE Genova— XV. — Un Poema ad imitazione di Dante, in 5.º rima Canti XXII; (ined.) Meritevole di venire in luce, quanto forse lo era il Dittamondo di Fazio degli Uberti.
- FALLOPPIO GABRIELE Modena 4520? 4565.
   Fece interessanti scoperte negli Organi del corpo umano; e lasciò un' opera intitolata: Osservazioni Anatomiche.
- FANTONI GIOVANNI Fivizzano 1733. 1807. Odi, Idillj, Notti, Poemetti, Scherzi, Sonetti \*; Frammadi un Poem. Georg.; Prose Letterarie.
- FANTUCCI MARCO Ravenna 4743. 1806. Monumenti Ravennati, Vol. VI; De Gente Honestia; Momerie di vago argomento, ecc.

- FANTUZZI GIOVANNI —Bologna 1718. 4799. Notizie degli Uomini Illustri Bolognesi, Vol. VI in fol.; Elogi e Memoric.
- FANUCCI GIO. BATTISTA Pisa 4756. 4831. — Storia de' Veneziani, Genovesi, Pisani, e della loro navigaz. e commercio ne' bassi Secoli.
- FARDELLA MICHELANGELO Trapani (Sicilia) 4050. — 4718. — Universae Philos. Systema, otc.; Univ. usualis Mathemat. Theoriae, etc.; Lettere sul metodo di studiare; Lettere sull'Arte del parlare.
- FARINI MONS. PELLEGRINO Russi (Ravenna) 4776. — 4849. — Storia del Vecchio e Nuovo Test.; Storia Romana; Discorsi e altre prose; Lett.; Rime.
- FARSETTI TOMM. GIUS. Venezia 1720. 4778. Poesie latine e Volgari; La morte d'Ercole, Trag; La Trasformazione d'Adria, Favola Allegorica sull'Origine di Venezia; Bucol. di Nemesiano e Calpurnio, in issiolit.
- FAZIO BARTOLOMMEO Spezia m. 1487. De Rebus Gestis ab Alphonso I. L. X; De viris aevi sui illustribus, Liber.; De Bello Veneto Clodiano, Liber.; De hum. vitae felicit.; De excellentia ac praestuntia hom.; Arritani Nicomediensis De Reb. Gestis Alexandri Magni, etc. L. VIII, ecc.
- FEDERICI CAMMILLO Garessio (Mondovi) 4749. — 1802. — Commedie in prosa e in versi \*.
- FEDERICO II. IMPERATORE Jesi 4194. 4250. Si hanno di lui alcune Rime Volgari.
- FENAROLO GEROLAMO Venezia m. 1570? Satire in terza rima; Sacco di Brescia, dato da Gastone di Foix nel 1812, in ottava rima.
- FERNANDEZ MORELLI M. MADDALENA Venezia?

   XVIII. Rime. (Fu valente improvvisatrice, e per questo venne incoronata in Campidoglio).
- FERRARA FRANC. Trestacagne (Sicilia) n. 1767. — Storia Generale dell'Etna; Varie Memorie Patrie, e tra queste: Dei Campi Flegrei, ecc.; Storia Civile di Catanja; Storia Generale della Sicilia, Vol. X.

- FERRARI GIAMBATTISTA Tresto (Este) 4752. — 4806. — Laudatio in fun. Clem. XIII; Vita Aegidii Forcellini; Vita Jacobi Facciolati; Vitae Ill. Viror. Seminarii Patav.; Vita Pii VI; Carmina.
- --- OTTAVIO -- Milano -- 1607. -- 1682. -- De Re Vestiaria; De Lucernis Sepulchr. Veterum; Minervae Clypeus; De Sapientia Venetorum.
- FERRARIO GIULIO Milano 4767. 4847. Il Costunie antieo e moderno Vol. XXIV; Gli antichi Romanzi di Cavalli.; Storia dei principali Teatri antichi e moderni; Mem. per la Storia dell'Archit. Milanese.
- FERRI GEROLAMO Longiano (Romagna) 4713. — 4786. — Epistolae pro linguae latinae Usu adversus Alembertium. Orazioni Latine e Volgari; Opuscoli Filologici.
- FERRONI SANTE Fuligno n. 1767. Poeta Estemporaneo; Abbiamo alle stampe un Vol. di Rime.
- FIACCIII AB. LUIGI -- Scarperia -- 1754. -- 1825. --Favole in Versi; Sonetti Pastorali; Poesie Varie; Lezione sopra l'Apologo.
- FIAMMA GABRIELLO Venezia m. 1585. Prediehe; Rime Spirituali.
- FICINO MARSILIO Firenze 1435. 1499. Opere di Platone; Compendi dello stesso Platone; Inni attribuiti ad Orfeo; Dell'Origine del Mondo, opera attribuita a Mercurio Trismegisto.
- FIDENZIO GLOTTOCRISIO LUDIMAGISTRO (V. Scrofa C. Camillo)
- FILANGERI GAETANO Napoli 1782. 4788. La Scienza della Legislazione; Opuscoli editi ed inediti •.
- FILARETO APOLLONIO Parma? XVI. Rime Volgari.
- FILELFO FRANCESCO Tolentino 1398. 1481.

- Abbiamo di lui: Poemi, Traduzioni, Istorie, Vite, Orazioni e Discussioni crudite ed anche morali:
- FILICAJA VINCENZO Firenze 1642. 4707. Poesie Toscane: Lettere:
- FIOCCIII EUSTACHIO Corte Olona 4758. 4851. — Versione in ottava rinna dell'Iliade e Odissea di Omero e dei Paralip. di Q. Cal.; Azioni per Musica: Paesie ital. e lat.: Lezioni di Eloquenza, ecc.
- FIOUENTINO SALOMONE Livorno 1742. 4815. — Sonetti, Elegie, Odi, Pocmetti, La Spiritualità del l'Anima, Poema, L. Il 3 Vers. in Isciolti del Tempio di Gnido di Montesquieu, ecc.
- FIORETTI BENEDETTO Mercatale (Pistojese) 4579. — 4642. — Proginnasmi Poetici; Esercizi Morali; Osservazioni di Creanze.
- FIRENZUOLA AGNOLO Firenze 1495. 4847? — Imitaz. dell'Asino d' Oro d'Apul.; Discorsi degli Animali; Novello '; Trattato della Bellezza delle Donne; Due Commedie; Rime.
- FLAMINIO M. ANTONIO Serravalle (Marea Trevigiana) 1498. 1550. Pocsic Latine; Lettere.
  - G. ANTONIO Imola 1464. 1556. Silearum, L. II; Epigrammatum, L. III; Primmus Tragoed; De Imperator. Rom. L. III; De Harmonica Institutione: Fitae & Boist. - O'
  - GABRIELLO Include Inc. 4565. Poesie Lat. FLORIMONTE GALEAZZO Sessa 1478. 1567.
    - Ragionamenti sopra d'Etica d'Aristot.; Volgarizz. di molti Sermoni de Padri Greci e Latini:
  - FLORIO DANIELE:— Udine.— 4740. 4789. Salmi Scritturali e Lezioni di Globbe, vers. in varj metri, Tito, Poema epico. (non ne furono pubblicati che i due primi Canti da Quirico Viviani in Ven. nel 4819.)
- FOGGINI PIER FRANCESCO Firenze 4743. 4783. — Concordanza de' SS. PP. sul picciól numero degli adulti che debbon essere salvati; Race. delle Seritt. de' SS. PP. sulla Divina Grazia, ecc.

- FOGLIETTA UBERTO Genova 1518. 1581. De Philos. et Juris inter se comparatione; Della Rep. di Genova, L. II. Claror Ligur. Elogia; Hist. Genuensium, L. XII; Conjuratio Jo. Lud. Fliei, etc.
- FOLCHETTI DI TORINO Torino XIII. Poesie Provenzali.
- --- DI GENOVA -- Genova -- m. 1251. -- Poesie Provenzali.
- FOLENGO TEOFILO Cipada (Mantova) 1491. 4544. — Merlini Cocaii, Capricia Macaronica, L. XVII; L'Orlandino, Poema Romanz. di Limerno Pitoceo da Mantova; Vita di Cristo, Poema sacro in 8.º rima.
  - FONTANA FELICE Pomarolo (Tirolo Ital.) 4730. — 4805. — Dei moti dell' Iride; Ricerche fisiche sopra il veleno della Vipera, ecc.
    - Čard. FRANCESCO LUIGI Casalmaggiore 1750. — 1822. — Poesie; Traduz. poet. di una Antol. greca; Raccolta di belle e rare Iscrizioni; Epistelario.
- GREGORIO Roveredo 4735. 1805. Analyseos Sublimioris Opuscula; Memorie Matemat.
- P. MARIANO Casalniaggiore 1746. 1808.
   Corso di Dinamica, Vol. 3; Osservazioni Storiche sopra l'Aritmetica di Francesco Maurolico, ecc.
- FONTANINI GIUSTO S. Daniele (Friuli) 4666. 4756. — Storia Letteraria del Friuli; Dell' Eloq. Ital.; Hist. Litter. Aquilejensis; Vita Arcana di Fra Paolo Sarpi; De Autiquitatibus Hortae, etc.
- FORCELLINI EGIDIO Fener (Feltre) 1688. 4768. Lexicon Tolius Latinitatis. (Gli costò quarant'anni di lavoro)
- FORMA LEONI VINCENZO ANT. Firenzuola (Piacenza) — 4752. — 4797. — Compendio critico della Storia Veneta antica e moderna; Storia Filos. e Polit. della Navig., del Comm. e delle Colonie degli ant. sul Mar Nero; Origini Venete, ecc.

Cereseto. Vol. III.

- FORNACCIARI LUIGI Lucca n. 4798. Della Povertà in Lucca, Disc.; Un Vol. di Prose (Lucca, 1843.)
- FORNARI SIMONE Reggio (Calabria) n. 1360?

   Vita di Ludovico Ariosto; Sposizione sopra l'Orlando Furioso.
- FORTEGUERRI MONS. NICCOLO' Pistoja 4674. — 1758. — Ricciardetto, poema in Canti XXX; Rime; Comm. di Terenzio volgarizz. in versi sciolti; Orazioni Latine e Italiane.
- FORTI FRANCESCO Pescia (Toscana) 4806. 4858. — Istituzioni di Civile Diritto; Trattati div. Legali: Delle ultime volontà; Della Dote; Delle Donazioni; Dell' Usufrutto, ecc.
- FORTIS G. B. detto ALBERTO Vicenza 1740. 1805. — Viaggio in Dalmazia, vol. II; Viaggio Mineralog. nella Calabria e uella Puglia; Sopra la coltura del Castagno. ecc.
- FORTUNIO GIO. FRANCESCO Slavonia XVI. Regole Grammaticali della Volgar Lingua; (A. Zeno serive che nel 1552 già se n'erano fatte 15 ediz.)
- FOSCARINI MARCO Venezia 1698. 1763. Storia della Letteratura Venez.
- FOSCOLO UGO Zante 1777. 1827. Poesie Liriche\*; Tragedie\*; Carme sui Sepolori\*; Le Grazie, Carme; Viagg, sentinn; Lett. d'Ortis\*; Vers. elle'lliade (non finita); Oraz. a Buonap.; Prose\*; Epistolar.; Saggi sul Petrarca; Discorso sul Decam.; Orazione dell'origine e dell'ufficio della Letteratura \*, ecc.
  - FOSSATI GIORGIO Morcote (Lugano) n. 1740? Storia dell'Architett., ecc.; Racc. di Favole delineate ed incise in rame; I principali edifiej di Palladio, ecc. (Fu Letterato, Archit., Intagliat., Stamp.).
- FRAČASTORO GÍROLAMO Verona 1483. 4553. De Syphitide, Poema; Il Giuseppe, altro Poema latino, non finito; Versi lat.; Rime volg.; Lettere; Il Navagero, Dialogo, ecc.
- FRANCESCHINIS F. M. Udine n. 1757. La Le-

- gislaz. dedotta dai principi dell'ordine; Delle Leggi Costitutive; L'Ital. Liberata, C. IV in terza rima; La morte di Socrate, poema in versi sciolti, L. XVIII; L'Atenaide, poema in ottava rima, C. XXIV; Poesie.
- FRANCESCO (SAN) Assisi (Umbria) 1182. 1225. Cantiei volgari, e tra questi l'Inno al Sole.
- FRANCO NICCOLO' Benevento 1810. 1869. Pistole vulgari; Dialogo delle Bellezze; Rime, ecc.
- FRANZESI MATTIO Firenze XVI. Imitatore del Berui; Rime Giocosc.
- FRESCOBALDI DINO Firenze XIV. Tredici Sonetti e quattro Canzoni (Fu amico di Dante, ch'egli stimolò a scrivcre il Poema Sacro.
- LEONARDO Firenzo XIV? Viaggio in Egitto e in Terra Santa. (Testo di Lingua)
- FREZZI MONS. FEDERICO Foligno m. 4416. Il Quadriregio, Poema in terza rima.
- FRISI PAOLO Monza 1728. 1784. Dissert. sulla figura della Terra; Del modo di regolare i Fiumi e i Torrenti principalmente del Bolognese e della Romagna. L. Ill; Sull'Architettura Gotica ecc.
- FRIZZI ANTONIO Ferrara 1736. 1800. Memorie per la St. di Ferrara, Vol. V; La Salameide, Poema giocoso in C. IV; Il Veglione, Ditirambo; Guida di Ferrara pe' Forestieri.
- FRUGONI CARLO INNOCENZO Genova 4692. 4768. — Poesie di vario genere, (La stamp. R. di Parma le pubblicò nel 4779 in 40 gr. Vol. in 8.)
- FUMAGALLI ANGELO Milano 1728. 1808? Sull' Origine dell' Idolatria; Le Vicende di Milano nella guerra di Federico I. Imperat., ecc.; Delle Istituzioni Diplomatiche, ecc.
- FURLANETTO GIUSEPPE Padova n. 4778. Appendix ad totius latinit. Lexicon E. Forcellini; (Lo stesso Lexicon ristampato con aggiunte); Lapidi Ant. del Museo d'Este; Guida di Padova. (La parte che riguerda l'anticu Storia di quella città).

- GAGLIARDI CAN. PAOLO Brescia 1675. 1742. — De Melone et Mella Agri Brixiani Fluviis; Dial. in versi latini; Traduz. delle Confess. di S. Agostine; Cento Osservazioni di Lingua, ecc.
- GAGLIARDO GIAMBATTISTA Taranto XIX. Vocabolario Agronomico italiano \*; Catechismo agrario \*; Biblioteca di campagna 20 vol. \*.
- GAGLIUFFI M. FAUSTINO Ragusi 4768 4834. — Versi Estemp. latini (due Raccolte) Iscrizioni, un Vol.; De Fortuna Latinitatis, Specimen; Verni latini scritti (in due Raccolte).
- GALATEO ANTONIO Galatina 1444. 1517. De Bello Hydruntino, De situ Japigiae; L'Eremita, Dialogo.
- GALIANI FERDINANDO Chieti (Abruzzo Cit.) 1728. 1787. Della Moneta \*; Della Perfetta Conservazdel Grano \*; Oraz. delle Lodi di Papa Bened. XIV; Socrate Immaginario, Dramma Com., cec.
- GALILEI GALILEO Pisa 1564. 1642. Saggiatore; Dialoghi del Sistema del Mondo; Della Origdelle Comete, e molte altre Opere scientifiche e Letterarie; Poesie volgari.
- VINCENZO Firenze XVI. Dialogo della Musica antica e moderna; Il Fronimo, Dialogo; Interno alle Opere di Gioseffo Zarlino; Rime.
- GALLESIÓ GIORGIO Final Borgo 4772. 4839. — Trattato de Cidrus; Memoria sulla riproduzione Vegetule; Trattati, Sul Fice e sul Canape; Pomona Italiana (grandiosa Opera ch'egli cominciò a pubblicare nel 1810 in Pisa, e non gli bastò la vita a compierla).
- GALLETTI PIER LUIGI Roma 4724. 4790. Ragion, dell'Origine e de' primi tempi dell'Abbadia

- Fiorentina; Capena Municipio dei Rom.; Gubbio, antica città di Sabina, ecc.; Inscript. Venetae infimi aevi (Quelle in Roma, Bologna, Marca d'Ancona, Piemonte, ecc.)
- GALLI ANTONIO Genova XV. Guerra de' Genovesi contro gli Aragonesi nel 1466; Imprese dei Genovesi dal 1470 al 1478; Breve notisia della narigazione di Colombo.
- GALLICCIUOLI GIAMBATTISTA Venezia 4735; — 4806. — Memorie Venete antiche, prof. ed eccles. Vol. VIII; Pensieri sulle LXX Settimane di Daniele, ecc.
- GALLINI STEFANO Venezia 1736. 1856. Nuovi Elem. della Fisien del Corpo Umano, Vol. III; Elementi di Fisiolog. del Corpo Umano; e altre Opere Medico-Scientifiche.
- GALUPPI PASQUALE Tropea (Calabria) 1775.

  1846. Elementi della Filosofia Vol. III \*; Saggio Filosofico sulla Critica della Comoscenza, Vol. V \*; Lettere sulle vicende della Filos. \*; Elementi di Teologia naturale \*; Idealismo \*; Storia della Filosofia \* ecc.; Filos. della Volonta Vol. III. \*.
- GALLUZZI RIGUCCIO Volterra 1739. 4802. Storia del Granducato di Toscana.
- GALVANI LUIGI Bologna 1757. 1798. De Viribus Electricitatis in motu musculari, Commentarius; De Volatilium Aure, etc.
- GAMBA BARTOLOMMEO Bassano 1766. 1841. — Serie di Testi di Lingna, ecc.; Narrazione de Bassamesi illustri \*; Elogi d'Illustri Italiani \*; Biografe \*; Versione del Don Chisciotte di Cervantes, ecc.
- GAMBARA FRANC. (Monticelli d'Ongina) n. 1771. Composizioni Teatrali: Commedie e Tragedie.
- --- VERONICA Pratalboino 1489. 1850. Lettere; Poesie volgari.
- GANDINO MARC'ANTONIO Trevigi XVI. Trad. Gli Stratagemni di Frontino; Opuscoli Mor. di Plut-(una gran parte); Opere di Senofonte.

- GANGANELLI LORENZO (Clem. XIV.) Sant'Areangelo 4705. 4774. Lettere\*; Sermoni; Brevi.
- GARAMPI CARD. GIUSEPPE Rimini 1725.—1792. — De Nummo Argent. Bened. III. pont. max. etc.; Illustraz. di un Sigillo della Garfagnana; Memorie Ecclesiastiche, ecc.
- GARGALLO TOMMASO Siracusa 4764? 1844.
  Vers. di Orazio e di Giovenale: Traduz. degli Uffici di Cicerone\*; Poesie Varie\*; Sonetti, Odi, Inui, Idilli; Prose \*, ecc.
- GAROFOLÓ BIAGIO Napoli 1677. 1762. Considerazioni intorno alla poesia degli Ebrei e dei Greci; Sugli antichi Bagni di Ercole; Delle cave dei marmi conosciute dagli Antichi; Degli Studi degli Antichi.
- GARZETTI GIAMBATTISTA Trento 4782. 4839. — Sull'Agricoltura del Dipartimento dell'Allo Adige; Storia e Condizione d'Italia sotto gl'Imperal-Romani; La Storia d'Ital. del Medio Evo (incompl.)
- GARZONI PIETRO Venezia 1648. 1735. —
  Storia di Venezia dal 1652 al termine della Guerra di
  successione: Annotazioni alla Storia del Guicciardini.
- GAUDENZI PELLEGRINO Forli 1749. 4784. La Nascita di Cristo, Poemetto Epico Lirico, C. III; Altre Poesie.
- GAVOTTI LORENZO FEDERIGO Sassollo XIX. Sogni, Componimenti Poetici in terza rima ad imitaz. delle Visioni di A. Varano, Vol. 3. pubbl. in Lugano.
- GAZZERI GIUSEPPE Firenze 1771. 1847. —
- GELLI GIAMBATTISTA Firenze 4498.— 1565.— Lezioni all' Accad. Fiorentina; La Circe; I Capricci del Bottajo\*; La Sporta, L'Errore (Commedie); Rime.
- GENÉ GIUSEPPE Turbigo (Pavia) 1800. 1847. — Storia Naturale degli Animali, esposta in Lezioni Elementari; Pregiudizi popolari intorno agli animali.
- GENOVESI ANTONIO Castiglione 1712. 1769.

- Istituz. di Metaf.; Istituz. di Logica \*; Lettere Filosofiche ad un Amico Provinciale; Diccosina o Filosofia del Giusto e dell'Onesto \*; Lezioni di commercio \* Vol. II; Meditazioni filosofiche \* cec.
- GERDIL CARD. GIAC. SIGIS. Samoens (Savoja) 1718. — 1802. — Introduzione allo Studio della Religione; Della Esistenza di Dio e della Immortalità delle Nature Intell.; Della Orig. del Senso Mor., cec.
- GHEDINI FERDINANDO ANT. Bologna 1684. 1767. Rime; Lettere.
- GIIISILIERI GUIDO Bologna XIII. Rimatore, ricordato nella sua Div. Comm. da Dante. (Non ci pervenne nulla di lui).
- GIACOMELLI MICHELÁNGELO Pistoja 1698. 1774. — Volgarizzò i Sei Libri di S. Gio. Grisostomo; Del Sacerdozio; Il Prometco Leg. di Eschilo; L'Elettra di Sofoele; Gli Amorosi Race. di Cherea e Calliroe, di Caritone Afrodisico; Oraz. in lode delle Belle Arti.
- GIAMBONI BONO Perugia? XIII Ne abbiamo un ottimo volgarizzamento del Tesoro di Br. Latini; Trad. pure l'Arte Milit. di Vegezio; La Storia di Paolo Orosio; La Rettorica di Cic. (V. Guidotto Fr. da Bologna); Quattro trattati morali.\*
- GIAMBULLARI BERNARDO Firenze XV. La Storia di S. Zanobi, in ottava rima; Sonaglio delle Donne, poemetto in ottava rima; Ciriffo Calvanco e il Pov. Avved., poema in ottava rima; (il Primo Canto è di Luca Pulei); Canti Carnascialeschi.
- P. FRANCESCO Firenze 1495? 1361. Storia d'Europa dall'800 al 915; Il Gello, dell'Orig. della Lingua Fiorentina †; Lezioni Accademiche †; Del sito, forma e nisura dell'Inf. di Dante; Poesie, ecc.
- GIANNETASIO NICCOLO' Napoli 1648. 4745. Storia di Napoli; Varj Poemi: Sulla Pesca, Sulla Nautica, ccc.
- GIANNI FRANCESCO Roma 4760. 1822. —
  (Pocta Estemporanco); Poesie Est. e Scritte, Vol. V \*;
  Saluti del Mattino e della Sera; altre poesie.

- GIANNONE PIETRO Ischitella (Capitanata) 1676. — 1748. — Storia Civile del Regno di Napeli; Il Triregno; Molte altre Opore.
- GIANNOTTI DONATO Firenze 1491. 1565.— Della Repubb. di Venezia; Della Repubb. Fiorentina; Vita di Niecolò Capponi; Notizie sopra Girol. Savorganano; Lettere.
- GIGLI GEROL. Siena 1660. 1722. Dranmi, Canzoni, Commedie, Sonetti; Poesie Burlesche; Il Collegio Petroniano, o delle Balie Lat.; Le Novelle Ideali; Vocabol. Cateriniano.
- GIMMA GIACINTO Bari 1668. 1753. Elogi Accademici, Vol. II; L'Idea della Storia dell'Italia Letterata, esposta coll'ordine cronol. dal suo principio sino all'ultimo secolo.
- GINGUENE P. L. Francese 4748. 4816. Histoire de la Litterature Italienne (Quest' Opera la resa in volgare e stampata più volte)
- GIOBERTI VINCENZO Torino 4801. 1852. Molti volumi di Opere Filosofiche Critiche Estetiche, Polemiche, Apologetiche, Politiche ecc.
- GIOCONDO GIOVANNI Verona n. 1453? Celebre Architetto; Osservazioni ai Comm. di G. Cesare; Raccolta di 2000 Iscrizioni.
- GIOJA MELCHIORRE Piacenza 4767. 4829. —
  Del Merito e delle Ricompense; Filosofia della Statisi;
  Ideologia; Elementi di Filosofia; Il Nuovo Galatco\*;
  Cenni morali e politici sull'Inghilterra, Dell'inginria,
  dei danni \*; Discorso popolare \*, ecc.
- GIORDANI G. XIX. Satire di Giovenale traslatate in ottava rima.
- LUIGI UBERTO XIX. Poemetti; Versioni Bibliche; Poesie varie.
- PIETRO Piacenza 1774. 1848. (Principe dei Prosatori Contemp.) Panegir. di A. Canova o di Napol.; Prose Letterarie, Criticho, Artistiche, ecc.; Epistolario; Seritti e Iscrizioni italiane Vol. VI. \*

- GIORDANO DA RIVALTA Rivalta (Pisa) 1260. — 1514. — Prediche volgari, 37 dell' Avvento \*; 54 Quaresimali \*; Prediche sulla Genesi, \* ecc.
- GIORGETTI GIAN FRANCESCO XVIII. II Filugello, ossia il Baco da Seta, poema; Degl' Ingrati, poema di S. Prospero, volgarizz. in ottava rima.
- GIOVANNI FIORENTINO Firenze XIV. Il Pecorone, Novelle L \*.
- GIOVIO BENEDETTO Como 1471. 1544. —
  Storie della Svizzera e di Como; Traduzione del Poema Ero e Leandro, di Mosco, ecc.
- GIAMBATTISTA Como 1747. 1814. Dizionario degli Uomini III. nelle Arti e nelle Lettere della Diocesi di Como; Biografie; Opuscoli patri; Discorso sulla Pitt.; L'Uomo priv. e pubbl.; Prose scelle \*. ecc.
- --- PAOLO --- Como --- 1485. --- 1552. --- Storia, dal 4494 al 1540; Elogi degli Vom. Ill.; Vite dei XII. Visconti, Duchi di Milano; Vita di Leone X; Dialogo delle Imprese.
- GIRALDI GIGLIO GREGORIO Ferrara 1479. 1852. — Sui Sepoleri degli Antichi; Proginnasma in biasimo delle Lett.; Stor. degli Dei del Gentiles. Lib. XVIII; Dialoghi sopra i Poeti Lat.
- G. B. CINZIO Ferrara 4804. 41875. Gli Ecatommiti; L' Ercole, poema in C. XXVI (non terminato); Nove Tragedie; I Discorsi intorno al comporre Romanzi e Comm.; Del servire a' gran Princ.; De Ferraria et Atestinis Principibus, Commentarialum; Poesie; Egle, Satira.
- GIRALDO (V. Cioni Gaetano).
- GIRAUD GIOVANNI Roma 1776. 1834. (Autore Comico, tra' primi dopo Goldoni); Commedie; Teatro domest. Vol. 11 •.
- GIRONI ROBUSTIANO Gorgonzola (Milano) 1769. — 1838. Pinacoleca del Palazzo I. R. delle Scienzea Arti di Milano; Elementi dei Doveri dell' Uomo °, ccc. (Fu Collaboratore e Direttore della Bibliot. Italiana).

- GIULIARI ERIPRANDO Verona 1748. 1805. Le Donne Illustri della Santa Nazione \*. (Opera lodata dal Napione); Elogio di Gius. Luigi Pellegrini.
- GIULINI GIORGIO Milano 1714. 1780. Alemeone; Lavinio, (Trag.); Il Prodigo, il Caffè, la Fantasima, (Commedie inedite); Poesie; Memorie di Milano ne' Secoli bassi, ecc.
- GIUSSANO GIO. PIETRO Milano m. 16157 Vita di S. Carlo Borromco (Opera lodatissima); Altre Scritture Ascetiche.
- GIUSTINIANI MONS. AGOSTINO Genova 1470. — 1531. — Annali della Repubblica di Genova, sino al 1528.
- GIUSTINIANO BERNARDO Venezia 1407. 1489. — Storia di Venezia dalla Fondazione, fino al IX Secolo; Vita di S. Lor. Giustiniani, Patriarea di Venezia; Vita di S. Marco Evangelista.
  - LEONARDO Venezia 1388. 1446. Traduz. di alcune Vite di Plutarco; Poesie; Laudi Spirti. - ORSATTO - Venezia - 1558. - 1603. - Rime;
  - Edipo Tiranno, Trag. di Sofocle, trad.
  - PIETRO Venezia XVI. Rerum Venetarum ab Urbe Condita Historia.
  - GOLDONI CARLO Venezia 1707. 1792. —
    (Principe de' Comici Italiani); Commedie \*, Tragedie,
    Drammi; Poesic; Memorie della sua Vita.
  - GONZAGA LUCREZIA Mantova m. 4876. Rime; Lettere ( Quest' ultime però furono riconosciute essere opera del Landi ).
  - GORANI GIUSEPPE Milano n. 4740. Mém. Secrètes et Crit. sur les Cours d'Italie, Vol. III; Recherches sur la Science du Gouvernement, Vol. II.
  - GORI ANTON FRANCESCO Firenze 1691. 1757. Antichità d'Ercolano; Musco Fiorentino; Musacum Etruscum; Traduzione di Aristotile, Isocrate, Luciano, Longino, Teocrito, Dem. Falerco.
  - GOZZI CARLO Venezia 1722. 1806. Mcm.

della sua Vita; Fiabe; Traduz. in Sciolti delle Satire di Boileau; Poesie varie; Tragicommedie.

GOZZI GASPÁRE — Venezia — 1713. — 1786. — Difesa di Dante; L'Osservatore; Il Mondo Morale; Lettere Famigliari; Il Trionfo dell' Umilità , C. Iv; Trad. di Dafni e Cloe, di L. Sofista; Morte di Adamo, di Klopstock; Possie Liriche e Drammi; Otto Orazioni Imaguratorie; Novellette e Raccotti \*, ecc.

GRANDI GUIDO — Cremona — 1071. — 1742. — Mem. sulla propagazione del Suono; Delle Sezioni Coniche; Poesie e fra queste: La Diacresi contro il P. Ceva;

Dissertazioni Camaldolesi.

GRANELLI P. GIOVANNI — Genova — 1703. — 1770. Sedecia, Manasse, Dione, Seila, (Tragedie) Prediche Quaresimali; Panegiriei; Orazioni; Lezioni Scritt.

- GRASSI GIUSEPPE Torino 1779. 1851. Saggio intorno ai Sinonimi \*; Elogio Storico del C. Saluzzo; Dizionario Milit. Ital.; Aforismi Milit. di Montecuccoli; Abbozzo Stat'stico dell'ant. Piemonte.
- GRAVINA GIAN VINCENZO Roggiano (Calab. Ult.) — 1664. — 1748. — Della Ragion Poet.; Della Trag.; Rime; Cinque Trag.; Opere scelte Ital. \*; Orazioni.
- --- PIETRO -- Palermo --- 1455. -- 1527. -- De Consalvi Cordubae Rebus Gestis, (Poema).
- GRAZIANI ANTON MARIA Borgo S. Sepolero 4357. — 4614. — De Scriptis Invita Minerva; De Bello Cyprio; De Casibus adversis Illustr. Viror. sui aevi, Vita del Card. Comendone.
  - GIROLAMO Pergola (Urbino) 4604. 4678.
     Il Couquisto di Granata, poema ep. in ottava rima.
     C. XX; La Cleopatra, altro poema; Lettere, ecc
- GRAZZINI ÁNTON FRANC. Firenze 1505. 1585. Le Ceue, Novelle \*; Poesie Giocose; Sette Commedie; La Guerra de' Mostri; La Gigantea; La Naneá, (poemi). GREPPI GIUSEPPE — Bologna — 1760? — 1827? —
- Commedie; (Si stamparono in Venezia nel 1792 in vol. IV col titolo: Capricci Teatrali).

- GRILLO AB. ANGELO Genova XVI. Poesie Varie, Sacre e Morali; Elogio di Gio. Jacopo Imperiali, Doze di Genova : Lettere, Vol. II.
- -- CATTANEO NICCOLO' -- Genova -- 1759. -- 1854. - Versione poetica dei Salmi di Davide; dei Treni di Geremia; dei Proy, di Salomone; dei Cantici dei Profeti : Delle Poesie di Pope ; Poesie Varie.
- GRIMALDI FRANCESCO M. Bologna 1613. -1663. - De Lumine, Coloribus et Iride.
- GRITTI FRANCESCO Venezia 1740. 1806. -Traduzione di Trag. Francesi, Vol. II; Traduz. del Tempio di Gnido di Montésquicu : Poesie e Apologhi in Veneziano.
- GROSSI P. PIER LUIGI Brescia 4741. 4812. - Rime Piacevoli d'un Lombardo \*; Rime Oneste, edite nel 1766: Prediche \*.
- -- TOMMASO Bellano (Lago di Como) 1791. -1853. - L' Ildegonda; La Fuggitiva; L' Ulrico e Lida; I Lombardi alla Prima Crociata, C. XV; Pocsie Milanesi; Marco Visconti, Romanzo Storico.
- GROTO LUIGI Adria 4541. 1585. Orazioni Italiane; Varie Tragedie; Rime.
- GUACCI GIUSEPPA M. -- Napoli 1808. -- 1848. --Carlo Montebello . Novella in terza rima . C. IV : Poesie Liriche.
- GUALANDI GIO. BERNARDO Firenze in. 1570. -Filostrato, Della Vita di Anollonio Tiango: Anoftemmi, Motti arguli . Sentenze notabili di Plutarco ; (Volg.) Tractatus de vero judicio et providentia Dei.
- GUARINI GIAMBATTISTA Ferrara 1557. 1612. - Pastor Fide, Tragicommedia; Rime; Lettere; Cinque Orazioni ; L'Idropica, Comm. in prosa.
- GUARINO FRANCESCO Verona 1576. 1460. -V.crsioni di diverse Vite e Opuscoli di Plutarco :
- Geogr. di Strabone: Vite di Aristot. e di Platone; Orazioni : Poesie : Lettere. GUATTANI GIUS, ANTONIO - Roma - 1748, -

- 4830. Sullo stato attuale delle Belle Arti in Italia; Giornale delle Belle Arti; Il Musco Chiaramonti, cec. (Lo illustrò insieme con Aurelio Visconti).
- GUGLIELMI PIETRO Massa di Carrara 1727. 1804. — Celebre Compositore di Musica.
- GUGLIELMINI DOMENICO Bologna 1655. 1710. De Aquarum fluentium mensura; Della Natura de' flumi, ecc.
- GUICCIARDINI FRANCESCO Firenze 1482. 1540. — Storia d'Italia dal 1492 al 1535 °. (Parecehi volumi di Opere inedite sono per pubblicarsi in Firenze dagli Editori Barbera e Bianchi).
- LUDOVICO Firenze 1521. 1589. Commentarj delle cose di Europa specialmente ne' Paesi Bassi dal 1529 al 1560; Descrizione de' Paesi Bassi.
- GUIDI ALESSANDRO Pavia 1650. 1712. Poesic Liriche; Traduzione poetica di Sci Omelie di Clemente XI; Amalasunta, Dramma per musica; L'Endimione, Favola Past.; Dafne, Cantata; Accadenia per musica.
- GUIDICCIONI CRISTOFORO Lucca 4536. 1582. — Volgarizzò l'Elettra di Sofocle, e le Baccanti, i Supplichevoli, l'Andromaca e le Trojane di Eurip.
- MONS. GIOVANNI Lucca 4500 4544. Rime; Orazione detta alla Rep. di Lucca; Lettere.
- GUIDO DA PISA Pisa XIV. 1 Fatti di Enca, estratti dall' Encide di Virg. (Testo di lingua).
- GUIDOTTO FRA DA BOLOGNA Bologna XV. Fiore di Rettorica \* ( Questa versione della Rettorica di Tullio è pinttosto di Bono Giamboni. V. nota al volgarizz. di Vegezio, Firenze, 1818).
- GUINICELLI GUIDO Bologna m. 1276. Poesie Volgari.
- GUITTONE D'AREZZO Arezzo m. 1294. Rime Volgari; Lettere.



#### I

- IACOPI GIUSEPPE Modena 1773? 1815. Esame della Dottrina di Darwin; Elementi di Fisiologia e Notonia comparativa. Vol. III, Prospetto della Senola di Chirurgia \* Memoria, se convenga la paracentesi ecc. \*.
- IACOPONE DA TODI Todi m. 1306. Canzoni e Laudi Spirituali; De Contemptu Mundi.
- IEROCADES ANTONIO Pargheglia (Calabria Ulter.)— 4758. — 4808. — Versione di Fedro, Orazio, Piudaro, Orfeo; Degli Inni della Chiesa; Cantate; Canzonette, ecc.; Lira focense \*.
- IMOLA (BENVENUTO da) Imola XIV. Commento alla Divina Commedia; (II Comm. ital. che gli si attribuisce è piuttosto lavoro di Jacopo Della Lana) Istoria Compendiosa degli Imperatori Romani da Giulio Cesare fino a Vencestao, falsamente attribuita al Peterore.
- IMPERIALI PRINC. FRANC. Francavilla XVIII. La Faoniade; Odi; Il Peplo, Cantica in 4 Canti in terza rima, per la morte di Lud. Savioli\*, Poesie, esc.
  - GIO. BATTISTA Vicenza 1888. 1625. Poesie; Exotericarum Exercitationum, L. II; Difesa d'Alessandro Massaria, Medico (in pochi mesi se ne fecero fino a sei edizioni).
- G10. VINCENZO Genova m. 1645. Argomenti in ottava rima alla Gerusalemme Liberata; Lo Stato Rustico, poema didasc. in verso sciolto; Rime; Cento Discorsi Politici; Il Ritratto del Cazalino abbozzato; Poema in quarta rima.
- INGEGNERI ANGELO m. circa il 1613. Danza di Venere, Favola Boschereccia; Tomiri, Tragedia; il buon Segretario; Palinodia dell'Argonaut.; Disc. sulla poesia rappresentativa; Poesie in dialetto siciliano.

INGHIRAMI TOMBASO — Volterra — 1470. — 1316. — Apologia di Cicerone contro i suoi detrattori, Un Compendio di Storia Romana; Un Commento sull'Arte Poetica di Orazio; Note sulle Commedie di Plauto. (Opere non mai pubblicate).

INTÉRIANO PAOLO — Genova — XVI. — Ristretto delle Istorie Genovesi dal 1096 al 1806, Vitá de Zichi,

chiamati Circassi (Ven. Aldo 1502, in 8.º)

IRICO ANDREA — Trino — (Piemonte) — 4704. — 1782. — Revum Patriae, Lib. III; ab A. urbis aeternae CLIV. ad A. Chr. MDCLXXII, etc.; De veteri argent. Sigilto Med. reperto, etc.

IRNERIO O GUARNIERO — Bologna — m. 1150. — Ri-

storatore della Facoltá Legale.

ISA (FRANCESCO d') — Capua — 1572. — 1622. — Storia di Capua; Cinque Commedie: La Flaminia; La Fortuna; La Ginevra; L'Alvida; Il Malmaritato.

ISOTTA D'ARIMINO — Rimini — m. 1470. — (Fu poetessa valente, ma nessun scritto abbiamo di lei).

 NOGAROLA — Verona — XV. — Ulrum Adam vel Heva magis peccaveril, Dialogus (Ald. 1565) Eleg.; Lettere.

IUSSIEF (dc) LORENZO — viv. — Favole, scritte prima in francese, c da lui stesso trad. in versi italiani.

# L

LABANTI G. M. — XIX. — Opere d'Isocrate volgarizzate ed annotate.

LABINDO (V. Fantoni Giovanni).

LABUS GIÒVANNI — Brescia — 1775. — 1855. — Intorno a vari antichi monumenti scoperti in Brescia; Fasti della Chiesa, nella Vita dei Santi, ecc., Vol. XIII; Le Chiese principali d'Europa; Vita di Antonio Cagnoli \*, ecc.

LAGHI ANTONIO - Faenza - 1728. - 1811. - Psal-

morum Liber latinis carminibus redditus. Amori del Sacioli in Elegiaci; Il Cant. de' Cantice; I Libri dell' Ecclesiaste e della Supienza; I due Cantici di Mosi (în versi latini).

LAGOMARSINI P. GIROLAMO — Genova — 1698. — 1773. — Orationes; Epistolae.

- LAGRANGIA GlUS. LUIGI Torino 4736. 4843.
   Meccanica Analitica; Lezioni sul Calcolo delle Funzioni; Risoluzioni delle Equaz. Numer., ecc.
- LALLI GIAMBATTISTA Norcia 1872. 1637. L'Encide Travest.; La Moscheide; La Francoide, poemi giocosi; La Gerusalemme Desolata, poema in C. IV; Enist. Giocose in terza rima.
- LAMBERTI ANTONIO Venezia 1787. 1852. Quattro Stagioni Campestri, e Quattro Cittad. — Versione delle Buccoliche e Liriche di G. Meli Siciliano; Apologhi; Proverbj (in Veneziano)
- Cav. LUIGI Reggio 1758. 1815. Descrizdelle antiche Sculture della Villa Borghese; Versione poetica dei Cant. di Tirteo; Poesie \*; Discorsi sulle Belle Lettere \* Alessandro in Armozia \*.
- LAMBERTINI PROSPERO (Papa Benedetto XIV.) Bologna — 4678. — 1738. — Della Beatificazione è Canonizzazione; Del Sacrifizio della Messa; Bullarium; Institutiones Ecclesiasticae; Opera Miscellanea, etc.
- LAMI GIOVANNI Santa Croce (Val d'Arno) 4697.
   4770. Satire (I Pifferi di Montagna, eec.) La Prima e Seconda Menippea, ecc.; altra Satira lat., Deliciae Eruditor., Vol. XVIII; Novelle Letterarie, Vol. XXX; Vite, ecc.
  - LAMPILLAS SÁVERIO Mataro (Catalogna) 1731-1810. — Saggio Storico Apologetico della Letteratura Spagnuola.
- LAMPREDI URBANO Firenze 1761. 1858. Lettere Filologiche \* Lettere a Vincenzo Monti sulle hellezze della sua Versione dell'Iliade \*; Note alle Opere delle stesso Monti.

- LANCIANO FRA BERNARDO M. Giugliano (Chieti) — 1741. — 1785. — Le Nozze di Bacco, Ditirambo; Porsie Amateries stampate in Napoli 1733 e 1756, sotto il finto nome di Amafideno Flatald.
- LANCISI M. GIOVANNI Roma 1634. 4720. Trattato del movimento del cuore, e degli ancurismi; ed altre Opere di scienze Mediche e Naturali.
- LANDI GIULIO Piacenza XVI. La Vita d'Esopo tradotta; Vita di Cleopatra, ecc.; Fraumenti di Polibio; Elogio dell'Ignoranza, ecc.
- LANDINÍ CRIŠTOFORO Firenze 4424. 1504. Opere Filosofiche; Commenti sopra Virg., Orazio e Dante; Tradusse la Storia Naturale di Plinio, e le Deche di T. Livio; L. III di Persi lat.
- LANDO OATENSIO Milano m. 4500? Cicero Relegatus; Cicero Revocatus; Sferza degli Scrittori antichi e moderni, ecc.
- LANFRANCO ARCIV. DI CANTORBERY Payia 4005. 1089. Opere Teologiche.
- LANZI P. LUIGI Mont' Olmo (Fermo) 1752. 4810. — Storia Pittorica dell' Italia\*; Saggio di Lingua Etrusca; De' Vasi Etruschi, Dissertazioni Tre; Guida della Galleria di Firenze; Versione poetica di Esiodo: 1 Lavori e le Giornate, e delle oneste Poesie di Catullo.
- LASCA (il) (V. Grazzini Anton Francesco)
- LASTE (NATALE delle) Marostica (Vicenza) 4707. 4792. Lettere Famigliari; Orazioni in lode di Patrizi Veneti; Traduzione dell'Encide di Virg.; Molte Opere latine; Poesie Volg.
- LATINI BRUNETTO Firenze XIII. Il Tesoro (in Francesc) V. Giamboni Bono; Il Tesoretto; Il Favolello; Il Pataffio; Volgarizzamento della Rettorica e di alcune Orazioni di Cicerone.
- LATTANZI GIUSEPPE Romagna 1762? 4821. — Satire sui Costumi della Rivoluzione; La Masche-Ceresero. Vol.-III. 49

- roniana, sulle stesse rime di quella di Vincenzo Monti ; Passatempi Melanconici; Prose.
- LAVIOSA P. BERNARDO Genova 1757. 1810. Canti Malinconici; Poesic Varie.
- LAZZARA CAV. GIOVANNI Pavia 1744. 1853. Illustratore della Storia delle Belle Arti, e degli Artisti Italiani.
- LAZZARELLI GIO. FRANCESCO Gubbio 1614. — 1694. — La Ciccide Legittima (Vol. di poesie
- nelle quali è messo in derisione un tale Arrighini da Lucca.) LAZZARINI DOMENICO — Maccrata — 1608. — 1754.
- Rime; Ulisse il Giov., Tragedia; Oruzioni ed altri Opuscoli; La Senese, Commedia; Poesie lat.
- --- GIO. ANDREA Pesaro 1710. 1801. Scritti relativi alle Belle Arti; Due Elogi; Sonetti, Canzoni, Poemetti, Rime facete.
- LECCHI GIAN ANTONIO Milano 1702. 1776. Trattato Dei Canali navigabili \*; L'Idrostat. esaminata ne' suoi principj. ecc., Theoria Lucis, etc.; Da Sectionibus Conicis; ecc.
- LEERS FILIPPO Roma XVII. Poesic.
- LEMENE (FRANCESCO di) Lodi 1634. 1704. — Dio, Sonetti ed Inni; Anacreontielle, Canzonette, Madrigali; Oratorj e Favole Pastorali; La Maccaronea, Poema.
- LENZONI CARLO XVI. Illustrazioni alla Divina Comm.; Difesa della Ling. Fiorent. e di Dante, ecc.
- LEONARDUCCI GASPARO Venezia 1685. 1752. La Provvidenza, Cantica Dantesca in C. XLV. in terza rima.
- LEONCAVALLO RUGGIERO Vivente Manuale Dantesco ad uso della Gioventù.
- LEONDARAKYS DIONIGI XIX. Versione dei Caratteri di Teofrasto e dei Saggi di Michele Montaigne. (Lodate assai da Paolo Costa).
  - LEONE EVASIO Casale (Monferr.) 1763 1820?

- Versione del Cantico de' Cantici; dei Treni di Gerem.; Cantate; Pigmalione, Poemetto; altre Poesie; Elogi Sacri.
- LEONIĞENO NICCOLO' Lonigo 1428. 1524. Op. di Storia Naturale; Tradusse la Storia di Dion Cassio, e i Dulogli di Luciano — editi — e la Storia della Guerra Gotica di Procopio, ined.
- LEONICO ANGIOLO Padova? m. 1856. Il Soldato, tragedia; L'amore di Troilo e di Grisilide, dove si tratta in buona parte della Guerra Trojana, Poema in X Canti in ottava rima.
- LEONIO VINCENZO Spoleti 1650 1720. Rime Volgari; Poesie Lat.
- LEOPARDI GIACOMO Recanati 4798. 1837. Saggi sugli errori degli Antichi; Operette Morali; Poesie; Traduzioni dal Greco e dal Lat.; Comparaz. di Bruto Min. e di Teofrasto, ecc.
- GIROLAMO Firenze XVII. Capitoli e Canzoni piacevoli.
- LETI GIULIO POMPONIO Dianio 1428. 1498. — Trattati sui Magistrati, sui Sacerdozj, sui Giureconsulti, sulle Leggi e sulle antichità di Roma.
- —— GREGORIO Milano 4650. 4701. La Monarchia Universale di Luigi XIV; La Vita di Papa Sisto V; di Filippo II; di Carlo V; di Elisabetta Regina d'Inghilterra; di Oliv. Cromwel, ecc., ecc.
- LIBERATORE RAFFÁELLO Lanciano 4787. 1843. — Pensieri Civili ed Economiei sul miglioramento della Provincia di Chieti; Vocabolario Universale della Lingua Italiana; Viaggio Pittor. nel Regno delle Due Sicilie; Scritt. del Dial. Napoletano; Disegno di un Corso di Letter., ecc.
- LIBURNIO NICCOLO' Venezia 4474. 1557. Le Vulgari Eleganzie; Le tre Fontane, ove si ragiona della Lingua Italiana, ecc.
- LIMOSINO NICOLA Torino 1755. 4815. Imitazione del D. Chisciotte, in ottava rima, C. VII. (non fiuito); Poesie gravi e facete.

- I.IPPI LORENZO Firenze 1606. 1664. (Pittore e Poeta) Malmantile Racquist., poema scherzoso.
- LIRUTI GIO. GIUSEPPE Villafredda (Friuli) 4687. — 1770. — Notizie delle Vite e degli Scritti de' Letterati del Friuli; Storia del Friuli, ecc.
- LITTA Conte POMPEO Milano 1781. 1852. Storia delle famiglie celebri d'Italia.
- LOLLIO ALBERTO Firenze 4308? 4568. Orazioni XII.; Aretusa, Drannna; Versione del Trattato di Fr. Barbaro; De Re uzuria; Versione in versi sciolii del Moreto attrib. a Virg. e degli Adelfi di Ter.
- LOMAZZO GIO. PAOLO Milano 4358. 4600. Trattato dell' Arte della Pittura; Idea del Tempio della Pittura, ecc. Della forma delle Muse cavata dagli Autori antichi, greci e latini; I Grotteschi, Poesie; La propria Vita in Versi.
- LOMBARDELLI OBAZIO Siena XVI. Degli Uffizi e Costumi de' Giovani, L. IV; De' Conforti, eec., o Della Consolazione, Lib. II; Le Condizioni del vero amico, eec.
- LOMBARDI ANTONIO Modena n. 1768. Elogi di Girolamo Tiraboschi; Malacarne Bonati; Fabbroni; Storia della Letteratura Ital. del Secolo XVIII.
- FRA BALDASSARE XVIII. Commento alla Divina Commedia.
- LOMBARDO PIETRO Novara? m. 1160. Libro delle Sentenze; Commont, sui Salmi e sulle Pist. di S. Paola.
- LOMONACO FRANCESCO Montalbano (R. di Nap.) — 4777. — 1810. — Analisi della Sensibilità; Vite dei Capit. Illustri \* Degli illustri Letterati Italiani \*; Discorsi Letterarj e Filosofici \*.
- LORENZI AB. BARTOLOMMEO Verona 1752. 4822. — La Coltivazione de Monti, poema didascalico, C. IV in ottava rima \*; Osservazioni Agrarie ; Un volume di Prose e Poesie varie; Coltivazione dei gelsi \* ; Trattato sopra i terreni \*; Lettero inedite \*.

LORENZINI FRANCESCO — Roma — 1680. — 1743. — Poesic Volgari; Diversi Drammi Sacri.

LORGNA ANTONIO M. — Verona — 4750. — 4796. — Saggi di Statica e Meccanica applicata alle Arti; Principj di Geogr., Astron., Geometr.; Opuscula Mathemat. et Physica, etc.

LOTTINI GIO. FRANCESC) — Volterra — XVI. —
Avvedimenti Civili.

LUCCHESINI CESARE — Lucca — 4756. 4852. — Traduzione delle Odi di Pindaro; della Tavola di Cebete; Storia della Letteratura Lucchese, ecc.

LUCIO CORNELIO EUROPEO (V. Scotti Giulio Clemente).

- SETTANO (V. Cordara P. Giulio Cesure).

# M

- MABIL PIER LUIGI Parigi 1752. 1856. Lettere Stelliniane; Poesie; La Calliopedia, poema latdi C. Quillet in C. XII, tradotto; Versione della Vita di Agrie. di Tacito e del Sogno di Scipione, di Cicerone, ecc.
- MACCHÍ ANTONIO M. LEONE Cremona 1708.— 1783. — Vita di Bartol. Mariani; Della Creazione delle cose secondo la divina parola; Memorie Ecclesiastiche; Trattato de'Bachi da'Seta; Zanobia; L'Altomiro, tragedie; Volgarizzò in versi sciolti le Tragedie di Euripide.
- MAGIHAVELLÍ NICCOLO' Firenze 4469. 4827. Storie Fiorentine; Discorsi sopra Tito Livio; L'Arte della Guerra; Il Principe; Vita di Castr. Castrae.; Belfagor; La Mandragola; Decena. in terza rima; (Opere complete colla vita e giunta di un nuovo Indice generale delle cose notabili, compilato da Fr. Antolini ").

MAFFEI GIO. PIETRO — Bergamo — 4858. — 4605. Annali di Gregorio XIII; Storia delle Indie Orient.; Pita di S. Ignazio; Vite di XVII Confessori. MAFFEI GIUSEPPE - Trento - vivente - Storia della Letteratura Italiana dall'origine della lingua sino a' nostri giorni.

- SCIPIONE - Verona - 1675. - 1755. - Opuscoli e Lettere \*; Merope, tragedia \*; Osservazioni Letterarie, Vol. VI; Verona illustrata; Le Cerimonie; Il Raguet (Comm.) Volg. in versi sciolti del Primo Libro dell' lliade; Della Scienza Cavalleresca; Molte altre Opere latine e italiane.

MAGALOTTI LORENZO - Roma - 1637. - 1712. -Saggi di Natur. Esper.; Lettere famigliari \*; Lettere Scientifiche ed Erud.; Canzonette Anacr.; La Donna Immaginaria, Canzoniere; Operette varie \*.

MAGAZZINI VITALE - XVII. - Coltivazione Tosc. \*:

MAGGI CARLO MARIA - Milano - 1630. - 1699. -Rime Sacre, Morali , cec.; Poesie Latine; Commedie in Dialetto milanese.

MAGLIABECCIII ANTONIO - Firenze - 1655. - 1714. - Celebre per la sua erudizione e per la prodigiosa sua memoria. (Fu Bibliotecario di Cosimo III, Gran Duca. Non lasciò opera alcuna ).

MAGNOCAVALLI FRANC. OTTAVIO - Casale - 1707. - 1788. - Corradino Marchese di Monferrato; Rossane; Sofonisba, (tragedie).

MAGNO CELIO - Venezia - 1556. - 1602. - Rime Volgari.

MAI Card. ANGELO - Schilpario (Bergamo, - 4782. - 1854. - Principe de Filologi del Secolo, a cui dobbiamo la scoperta di un numero prodigioso di Codici, tanto greci quanto latini.

MAJANO (DANTE da) - Majano (Poggio di Ficsole) -XIII. - Rime in lede della Nina Siciliana.

MAJELLO CARLO - Napoli - 1665. - 1758. - Scrittore dei Brevi sotto Benedetto XIII; L'Apologetico Cristiano; Istituzioni Rettoriche e Poetiche.

MAJER ANDREA - Venezia - XIX. - Della Lingua Comune d'Italia, Discorso; Su la Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, Dissertazione Epistolare; Sulla conoscenza che avevano gli antichi del Contrappunto; Il Galateo deli Tentri e deli Calfe; Bell'Imitazione pitorica; Della eccellenza delle Opere di Tiziano; Discorso sull'origine, progressi e stato attuale della musica italiana.

MAJOCCIII G. ALESSANDRO — Codogno — m. 1854. — Annali di Climica, Fisica, Matematica; Elementi di Fisica; Elementi di Meccanica; Dello Studio delle Scienze applicate all'Industria, ecc.

MALACARNE MICH. VINCENZO — Saluzzo — 4744. — 4846. — Nuova Esposizione della vera struttura del cervelletto umano; Encefalotomia Universale.

MALASPINA ALBERTO — Lunigiana — XII. — Poesic Provenzali.

--- PASQUALE -- Santa Margherita -- XVI. -- Rime stampate in Rema il 4535.

MALATESTI ANTONIO — Firenze — m. 4672 — 1 Brindisi de'Ciclopi, Rime burles.; La Sfinge; Eninmi; La Tina, Equivoci rusticali.

MALEGUZZI VALERI VERONICA — Reggio — 1630. — 1690. — Serisse varie Opere. La sola pubblicata è un Dramma: L'Innocenza Riconosciuta.

MALESPINA CELIO — Firenze — XVI. — Dugento Novelle (stampate in Venezia 1609.)

—— MARCÉLLO — Firenze — m. 1757. — Bacco in America (net Vol. IX delle Rime degli Arcadi); Saggi di Poesie diverse.

MALESPINI GIACCHETTO — Firenze — XIII. — Continuò la Istoria Fiorentina di Ricordano suo zio.

MALIPIERO GIROLAMO — Venezia — m. 1847? — Rime; — Petrarea Spirituale (colle stesse rime); lu versi eroici latini; Vita del P. S. Francesco; Vita Clementis VII. Summi Pont.; Tratlati di S. Scrittura.

MALPIGIII MARCELLO - Crevalcuore (Bologna) - 1628.

- 1694. (Fu detto l'Omero de' Filos.) Anatomia sul corpo umano; Anatomia delle Piante; Dissertazione sul Polipi che si formano nel cuore e nei grossi vasi; Trattato de'Bachi da Seta.
- MALVEZZI CARNIANI TERESA Firenze n. 1786.

   Rime; Versione poetica del Riccio Rapito del Pope;
  Volgarizzamento di Cicerone, della Natura degli Dei .
- JACOPO Brescia XV. Storia di Brescia fino dai più antichi tempi; ( ce ne rimane solo una parte, fino al 4552).
- VIRGILIO Bologna 1899. 1654. Discorsi sopra Cornelio Tacito; I Successi della Monarchia delle Spagne nel 1659; Introduzione al racconto dei principali succ. accad. sotto il comando di Filippo IV. MAMBELLI MARC ANTONIO — Forli — 1882 — 1654.
  - Osservazioni della Lingua Italiana, Due Parti.
- MAMIANI DELLA ROVERE T. Pesaro 1800. viv. — Rinnovamento della Filosofia in Italia \*; Dialoghi di Scienza Prima; Il Liuto, Mem, sulla vita e scritti di Guido Cavalcanti; Prose Politiche; Inni Sacri; Idilli; Poesie Varie; Sonetti sui Monumenti di S. Croce; ecc.
- MANARA PROSPERO Borgo Taro 4714. 1800. Traduzione in terza rima delle Buccol. di Virg.; Traduz. poet. delle Georgiche; Poesie Lir.; Varie prose-
- MANCINI LOBENZO Firenze XIX. Volg. le Opere di Virg. in 8.º rima; L'Hiade Ital. in 8.º rima.
- MANFREDI EUSTACHIO Bologna 1674. 1758. Rime; Fasti di Luigi XIV in poesia; Opere Astronomiche e Idrostat.; Oraz. in Lode di S. Petronio;
- Una Novella; Lettere.

  MANNETTI GIANNOZZO Firenze 1596. 1459.

  Salt di Davida trad dell'Ella II. Novem Tart
- Salt. di Davide, trad. dall' Ebr.; Il Nuovo Test. dal Greco. Vite di Niccolò V, Dante, Petrarca e Boccaccio.
- MANNI DOMENICO MARIA Firenze 1600. 1788. Leziogi di Lingua Toscana \*; Delle antiche Terme

di Firenze; Veglie Piacevoli, o Vite de' più bizzarri e giocondi uomini toscani; Storia degli Anni Santi, ecc. MANNO BAR. GIUSEPPE — Alghero (Sardegna) — 1789.

— viv. — Giornale di un Collegiale; Dei Vizj dei Letterati '; Della Fortuna delle Parule; Storia della Sardegna dal 1775 al 1799; Salmi in prosa, ecc.

MANSO GIAMBATTISTA — Napoli — 4870. — 1645. — La Vita di Torquato Tasso; Poesis Nomiche, sa cre, morali, amorose; l'Erocalla, Dell'Amore e della Bellezza, Dialoghi XII; Vita di S. Patrizia Verg:

MANTOVANO BATTISTA — Mantova — 1444. — 1516. (Il Poeta latino più fecondo del suo secolo) Egloghe, Poemi, etc.

MANUZIO ALDO il VECCIIIO — Bassano — 1447. — 4315. — Sommo Tipografo; Gramm. Greca; Gramm. Latina; Note ad Omero e ad Orazio; Trad. di S. Greg. Nazians. e di S. Gio. di Damasso.

MANUZIO ALDO il GIOV. — Venezia — 1546. — 1597. — In età di II anni pubblicò ma Race. di Eleganze delle lingue Lat. e Ital.; Epistole ital. e lat.; Trattato di Politica e di Morale.

--- PAOLO - Venezia - 1512. - 1574. - Tipografo e Letterato; Note e Commenti a Virgilio e a Cicerone; Lettere, L. XII.

MANZANO SCIPIONE — Friuli — XVI. — L' Aci, Favola Marina; Discorsi Poetici; (che rimasero MSS.)

MANZI GUGLIELMO — Civitavecchia — 1784. — 1821. — Traduzione di Vellejo Patercolo; della Conguera di Stelano Porcari, di Leon Batta Alberti; Sul Commercio degl' Italiani nel Secolo XIV; Opere di Luciano; Trad. delle Leggi di Giocrone \*. — PIETRO — Civitavecchia — 1785. — 1859. — Sto-

ria della Conquista del Messico; Storia della Rivolazione di Francia; (non finita) Tradusse Erodiano, Tucidide, Dionigi d'Alicarnasso, ecc.

MANZINI GIAMBATTISTA — Bologna — XVII? — Traduzione De'Benefiej di Sencca, Longo Sof. Am. di

- Dafni e Cloe (Questa versione che porta il nome del Manzini, è quella del Caro, ma dal Bolognese guasta e deformata).
- MANZONI Nob. ALESSANDRO Milano 1784. viv. — Inni Sacri; Urania; e Tragedic; I Promessi Sposi; La Colonna infame; Osservazioni sulfa Mor. Catt.; Del Romanzo Storico; Dell' Invenzione.
  - FRANCESCA Barsio (Valsassina) 4710. — 1745. — Drammi per Musica; Ester, Tragedia; (preceduta da um sno bel Ragionamento); Poesie; Le Tristezze d'Ovidio, in versi ital. trad. da una Pastorella Arcade.
- GIUSEPPE Venezia 1742. 1814. Favole Esopiane in prosa; Ritratti morali; Le Astuzie di Belzebù, e le Tre Veneri, (poemetti in versi).
- MARATTI ZAPPI FAUSTINA Roma XVIII. Rime Volg. (Fn moglie del Poeta G. B. Felice Zappi).
- MARCELLINO P. EVANGELISTA—S. Marcello (Pistoja) — 4530. — 4595. — Della Metamorfosi, cioè Trasformazione del Virtuoso, L. IV di Lorenzo Schuzo Della Virtù, Dialoghi XII; Della Vanità del Mondo, Dialoghi XII; Sermoni; Prediche; Lezioni Seritt., ecc.
- MARCHETTI ALESSANDRO Pontormo 1651. 1714. — De Resistentia Solidorum; Poesie Liriche; Versione di Lucrezio e di Anaereonte; e de' primi quattro Libri dell' Eneide (questi ultimi in ott. rima ) Della Natura delle Comete.
- GIOVANNI Sinigaglia 1790. 1851. Discorso sull'interpretazione della principale Affegoria del Poema di Dante; Cenno sullo stato presente della Letteratura in Italia; Una notte di Dante, Cantica; Poesie Varie; Traduzione di alenne Odi di Anacronte, ecc.
- Mons. GIOVANNI Empoli 4735. 4820. Critica dell'Istoria Ecclesiastica di Fleury; Lezioni Sacre dall'entrata del popolo di Dio nella terra di Canaan fino alla cattività di Babil. (Roma, vol. XII in'8.); Colloquj Familiari sulla Istoria della Religione con le sue prove (Vol. 11 in 8.)

- MARCHI FRANCESCO (de') Bologna XVI. Dell'Architett. Militare, L. IV.
- MARENCO CARLO Ceva XIX. Tragedie; Poesie Liriche.
- MARIANI ANT. FRANCESCO Siena XVIII. Della Vita di S. Ignazio L. V; Leggenda di S. Margherita da Cortona, ecc.
- --- FRANCESCO -- Pilli (Siena) -- 1387. -- 1635. -Assetta, commedia rusticale (stampata sotto il finto
  nome di Bartolomeo Mariscalco, Le nozze di Maca.
- MARINI GIAMBATTISTA Napoli 1569. 1625. — L'Adoue, poema in C. XX; Rime Amor. Sacre e Varie; La Murtoleide; La Strage degl'Innocenti; La Gallerie; La Sampogna, ecc.
- MARIOTTINI FELICE Città di Castello 1786. 1827. — Paradiso Perduto di Milton in Isciolti; Crazioni Scelte di Cicrone; Dell'Istituzione Romana; Dell' Acc. Past. degli Arcadi; Della Legislaz. di Cristo; Viaggio al Parnsao; I Congressi sul Monte Sacro (imitazione delle Notti Romane).
- MARMITTA JACOPO Parma m. 1561. Rime Volgari.
- MAROCCO GIUSEPPE Milano 1770. 1828. —
  Difese Criminali, Vol. VII; Sulla necessità di un difensore '; Sulla inutilità degli Assrss. de' Proc. Crim;
  Aringa criminale pel Sac. Baroli \*; Aringa crim. per
  Gius. Curioni Bossi \*; Difese di Rossi ed Echelman';
  Risposta all'analisi critica dell'elogio funchre del valoroso italiano generale Pietro Teulie di U. F. \*; Difese
  di Polatti \*.
  - MARONCELLI PIETRO Forli? XIX. Annotazioni alle Mic Prigioni di Pellico.
- MARONE ANDREA Pordenone 1474. 1527. Celehre improvvisatore di Yersi Lat. Poesie meditate.
- MAROVICH MARIA -- Dalmazia vivente Versi di Filotea, un vol.; Lettere Morali d'una pia giovane, Vol. III, ecc.



- MARRÈ GAETANO Ligure XIX. 1 Costumi dei Germani; Vita di Giulio Agricola (di Tacito) volgarizz.; Vera Idea della Tragedia d'Affieri; Candido, o l'Ottimismo, poema di Voltaire in ottava rima; Disseriazione sul merito tragico del conte Vittorio Affieri.
- MARSIGLI LUIGI FERD. Bologna 1658. 4750. Osservaz. sul Bosf. Tracio; Dell' incremento e decremento dell' Impero Ott., Danubius Pannonico-Mysius, etc. ed altre Opere.
- MARSUPPINI CARLO, noto anche sotto il nome di CARLO AltETINO — Arezzo — 1399? — 1453. — Traduzione in versi esametri della Batracom. d' Omero; Versi Latini; Lettere a Francesco Sforza Duca di Milano.
  - MARSUZI GIAMBATTISTA Roma n. 1791 L'Almeone, il Caracalla, l'Alfredo, la Regina Giovanna (tragedie); Poesie Liriche.
- MARTELLI Avv. GIAMBATTISTA XIX. La Fata Vergine, di Spenser, in ottava rima; Roderigo o L'ultimo de'Goti, poema di Southey, voltato in vers. sciolto.
  - --- LUDOVICO -- Firenze -- 1499. -- 1527. -- Rime; Tullia, Tragedia.
- —, PIER JACOPO Bologna 1665. 1727. Tragedie; Drammi; Gli Occhi di Gesta (Poema); Sermoni sopra l'Arte Poetica; La Venuta di Carlomagan in Italia, poema imperfetto; Femia Sentenziato.
- -- VINCENZIO Firenze m. 4556. Rime; Un Vol. di Lettere Volgari.
  - MARTINI Mons. ANTONIO Prato 1720. 1789. Bibbia Volgare, con Annotazieni '; Schiarimenti al Trattato della Azioni umane di Incontri Franc. Gactano, cec.; Istruzioni sopra il Decalogo \*; Sopra il Simbolo degli Ap. vol. III \*; Onclie vol. II \*; Istoria e Concordia Evangel. vol. II; Istruzione sopra i Sagramenti '.
- GIAMBATTISTA Bologna 1706. 1784. Storia della Musica, Vol. III; Esemplare o Saggio Pratico del Contrappunto.

MARTINI LORENZO — Cambiano (Chieri) — 1785. — 1844. — Do tuenda valetudine; De cultu ingenii; De Graecor. Sapientia; Elementa Physiologiae; Comunsu Dante; Trad. di Platone; ecc.

MARTINO JACOPO - Modena - 1639. - 1636. -

Ingegno prodigioso.

MARTIRANO CORIOLANO - Cosenza (Calabria) m. 1557. - Otto Trag.; Due Comm.; Traduz. in versi dell'Odissea, della Batracom. e degli Argonauti.

MARUCELLI CARLO — Firenzo — Poesie Ditirambiche, MASCAGNI PAOLO — Castelletto (Senese) — 1752. —

1815. — Dei Lagoni del Senese e del Volterrano; Anatomia per uso degli studiosi di Pittura e Scultura; Prodromo della Grande Anatomia.

MASCARDI AGOSTINO - Sarzana - 1591. - 1640. -

MASCARDI AGOSTINO — Sarzana — 1991. — 1990. —

Discorsi Moruli sulla Tavola di Cchéte; La Công. di
G. Luigi Fieschi; Dell'Arte Istorica, Tratt. V; Saggi
Accaderaici.

MASCHERONI LORENZO — Castagneta (Bergano) — 4750. — 1800. — Invito a Lesbia Cidonia; Sermone sulla Falsa Eloquenza del Pulpito; Equilibrio delle volte \*; Problemi di Geometria \*; Geometria del Compasso; Poesie edite ed inedite.

MASSUCCO CELESTINO — Spagnuolo — 1750? — 1850.

Orazio 'Tradotto in prosa ed annotato; Versione di
L. Anneo Floro'; Compendio della Storia Romana;

Discorsi sacri ed Elogi .

MASTROFINI MARCO — Trad. di Appiano, Le Guerre Civili ed Esterne de Romani; Arriono; Spediz. di Alessandro M. Dionigi d'Alicarn.; Le Antichità Rom. Teoria de Verbi Ital. Vol. II \*; Le Usure Lib. III \*; Lesione nei Contratti \*.

MATHIAS TOM. JACOPO — Cambridge — 1776 — 4857. — Un Vol. di Puesle Volg. Canzoni; Saffo, Dramma Lirico (Raccolse e pubblicò a Londra nel 1802 i Componiment: Lirici do più illustri Poeti d'I-

talia, Vol. III).



- MATTEI LORETO Ricti (Umbria) 1622. 1705. Il Salmista Toscano; La Cantica; Innodia Sacra; Odi di Orazio; Metamorfosi d'Ovidio; (Parafrasi).
- MATTEI SAVERIO Montepavone (Calabria) 1721. — 1795. — Parafrasi dei Salmi di Davide; Paradossi Poetici; Poesie latine e italiane; Il Progresso della Poesia e della Musica Teatrale, ecc.
- MATTIOLI PIER ANDREA Siena 1501. 1577.

   Commentari sopra Dioscoride; La stessa Opera rollata in latino.
- MAURO Fra CANALDOLESE Venezia? XV. —
  (Celebre Cosmografo. Delincò un Planisf. il più perfetto
  che potesse aversi a' suoi tempi.)
- MAURO GIOVANNI Friuli 1490. 1556. Rime Burlesche.
- MAUROLICO FRANCESCO Messina 1494. 1375. — Sommo Matemat.; Abbiamo di lui un Vol. di Rime edite in Messina nel 1532, oltre a parecehie Opere di Matematica.
- MAZZA ANGELO Parma 1741. 4817. Odi sull'Armonia; I Dolori della B. V. Canti IV in Ott. Sdrucciole; Poesie varie; I Piaceri dell'Immaginaz. d'Akenside, in Isciolti; Lettere.
- MAZZARELLA ANDREA Cerreto 1704 1823 — Elogi Stor. d'Uom. Illus.; Prospetto della Storia Univ.; Alcune Novelle; Ristretto della Storia di Napoli; Trattato di Eloquenza; Poesic, edite in Napoli nel 4853.
- MAZZAROSA ANTONIO Lucca n. 1780. Storia di Lucca, dalla sua origine al 1817, Vol. II; Molte intoressanti Scritt. intorno alle Belle Arti, all'Industria, all'Agricoltura ecc.; Iscrizioni Italiane.
- MAZZOCCHI SIMMACO Santa Maria (presso Capua) 1684. — 1771. — Dell'Anfiteatro Campano; Spicilegium Biblicum; Comment. Sopra le due Tavole Eracleensi.
  - MAZZOLARI GIUSEPPE M.ª Pesaro 4742. -

- 1786. Ios. Mariani Partenti Orationes; Electricorum. Lib. VI.
- MAZZONI JACOPO Cesena 4548. 4598. Difesa della Commedia di Dante; De Triplici Vita.
- TOSELLI OTTAVIO Bologna n. 4778 Cenni intorno l'orig. della Ling. Ital.; Di Elisabetta Sirani pittrice bolognese ecc.; Discorsi tre sull'antica provincia bolognese, ecc.
- MAZZUCCHELLI GIAMMARIA Brescia 4707. 1768. — Degli Scrittori d'Italia; (Opera colossale incompl.) Alcune Vite.
- MEDICI (IPPOLITO de') Firenze 4511. 4555. Rime; Traduz. del secondo Libro dell'Encide in versi sciolti.
- -- LORENZINO Firenze m. 1548. Poesie; Acidosio . Commedia, Testo di Lingua.
- --- (LORENZO de') -- Firenze -- 1448. -- 1492. --Poesie Volgari; Canti Carnase.; Capitoli dei Beoni.
- MEHUS LORENZO Firenze n. 1802. Vite d' 40m. Ill. e fra queste, quella di Ambrogio Camaldolese (Traversari) in elegante latino.
- MELI DOM. GASP. FORTUN. Roma n. 4784 Opere Medico-Fisiche.
- GIOVANNI Palermo 1740. 1816. La Fata Galante C. VIII; L'Origine del Mondo; Il Don Chisriotte C. XII; Buccoliche; Favole; Anaercontiche; Un Ditirambo; Satire; (in dialetto).
- MELLONI MACEDONIO Parma m. 1855. La Termocrosi (abbiano solo il 4.º Vol.); Molte Mem. Fis, sui Giornali: Annales de Chimie et Phys.; Biblioth. de Génève; Atti della R. Acc. delle Seienze di Napoli.
- MENAGIO EGIDIO Angers (Francia) 1613. 1692. — Origini della Ling. Ital.; Mescolanze; Annotazoni alle Rime del Casa ed all'Aminta del Tasso; Poesie Vol.; Poesie latine.
- MENEGHELLI ANTONIO Verona n. 1765. Della

- mutua gloria de' Principi e delle Lett.; Dell'influenza delle Lett. uelle Scienze; Dell'Influenza delle Scienze nelle Lett.; Dell'influenza delle Lett. nella Morale; Elogi d'Ill. Ital; Vita di Melch. Cesarotti, ecc.
- MENGOTTI Conte FRANCESCO Fonzaso (Feltre) 4736? 4851. Sul Commercio dei Rom. \*; Sull'Ammainistrazione del Ministro Colbert; Saggio sulle acque correnti, Vol. III; Idraulica Fisica Vol. II \*; Tre Dissertazioni lette all' I. R. Istituto \*.
- MENGS ANTONIO RAFFAELLO Boemia 1728. 1779. — Rifless, sopra Raffaello, Correggio e Tiziano, e sopra gli antichi; Rifless, sulla bellezza e sul gusto della Pittura; Opere sulle Belle Arti vol. 11 \*.
- MENZINI BENEDETTO Firenze 1646. 4704. Poes. Lir.; Arte Poet. in 5.ª rima; Etopedia; Treni di Gerem. in 5.ª rima; Parad. Terr. Poema; Satire; Acead. Tuscul.; Costrux. Irreg.; Possie Latine.
- MERCATI MICHELE Samminiato 4541. 4586. Metallotheca (Descrizione ordinata di Pietre e Fossili) è altre Opere.
- MERULA GIÓRGIO Alessandria 1424. 1494. Storia di Milano; Stor. de' Visconti; Descriz. del Vesuvio; Descriz. del Monferrato; Comm. sopra Marziale, Stazio, Giovenale, Varrone.
- METASTASTO Ab. PIETRO Roma 1698. 1782. (Poeta Cesareo) Melodrammi, Oratorj, Cantate, Poes. Lir.; Trad. dell'Arte Poetica d'Orazio; Lettere; Opere scelte Vol. IV \*; Opere Sacre \*; Opere, con 38 rami color nero, rosso e bleu vol XII \*.
- MEZZANOTTE ANTONIO Perugia n. 4786. Traduz. di Pindaro; — Poesie Varie, Vol. II; I fasti della Grecia nel Sec. XIX; Comment. della Vita ed Opere di Pietro Perugino, ecc.
- MEZZOFANTI Card. GIUS. Bologna 1771. 1848. — (Meravijdia de'nostri tempi per la sua prodigiosa memoria). Elogio di Emmanuele Da Ponte; (Solo lavoro che possediamo di lui.)

- MICALI GIUSEPPE Livorno 4767. 1844. L'Italia avanti il dominio dei Romani, Vol. 1V \*; Istoria degli antichi Popoli d'Italia, Vol. 1II.
- MICHELI ANTONIO Firenze 1679 1757. —
  (Celcbre Botanico) Nova Genera Plantarum.
- MILIZIA FRANCESCO Oria (R. di Nap.) 1723. 4798. — Vite degli Architt. più celebri; Del Teatro; Lettere; Principj di Architett.; L'Arte di vedero nelle Belle Arti; Roma delle Belle Arti del Disegno; Dizionario delle Belle Arti; Memoria sull'economia pubblica \*. ecc.
- MILTON GIOVANNI Londra 1608. 1674. Scrisse Poesie Volgeri.
- MINTURNO ANTONIO Traetto (R. di Napoli) m. 4574. — De Poetica Lib. VI; L'Arte Poetica L. IV; Poesie Italiane e Latine: Traduz. di Salmi; Lettere Italiane, ecc.
- MINZONI Ab. ONOFRIO Ferrara 4735. 1817. — Rime e Prose \*.
- MISSIRINI Prof. MELCHIORRE Forfi n. 1775. La Vita di Canova \*; Illustraz. delle Opere di Canova e di Thorwaldsen; Vita di Allighieri; Satire di L. Settano, trad.; Sermoni; Canzoniere \*; ecc.
- MOJON GIUSEPPE Genova 1772. 1857. Leggi di Fisica e Matematica; Descrizione Mineralogica della Liguria; — Corso Analitico di Chimica.
- MOLLO GASPARE Napoli? XIX. Valente Poeta Estemp.; Abbiamo un Vol. di Rime.
- MOLZA FRANCESCO M. Modena 1489. 1544. La Niufa Tiberiua; Rime Volg.; Poesie.
- TARQUINIA Modena 1542. 1617. Rime Volg.; Poesie; Volgarizzò i due Dialoghi di Platone: Il Critone ed il Carmide.
- MONALDI GUIDO Firenze XVI. Cronichetta, o Diario delle cose avvenute in Toscana dal 1340 al 1481.
- MONDO MARCO Capodiriso (Capoa) n. 1682. Le nozze, comm. (imit. dall'Andria di Ter.); Rime. Cereseto. Vol. III. 20

- 506 INDICE

MONETI P. FRANCESCO - Cortona - 1635. - 1712. - La Cortona Convertita, Poema in Canti VI in 8.º rima; Ritrattazione; Il mondo Fallito; La Consulta de' Medici, ecc.

MONIGLIA GIO. ANDREA - Firenze - 1640. - 1700.

- Poesie Drammatiche Vol. III.

MONTANARI GEMINIANO - Modena - 1655. - 1687. - L'Astrologia convinta di falso; Il Mare Adriat. c'l sno corrente esaminato: Sopra la sparizione di alcune stelle ecc.

MONTE (GUIDOBALDO del) - Urbino - 1540? -1601. - Perspectivae L. VI; Planispheriorum Uninersalium Theoria : Mecanicorum L. VI; Problematum Astronomicorum L. VII; Correz. dell' Anno, ed Emendaz, del Calendario, ecc.

MONTECUCCOLI Principe RAIMONDO - Montecuccolo - 1608. - 1671. - Memorie sull' Arte della Guerra;

Aforismi; Opere mil. Vol. II .

MONTEFELTRO (BATTISTA da) - Montefeltro m. 1450. - Fu Sposa di Galeazzo Malatesta Sig. d'Arimîno; Scrisse Poesie Volg.; Eloquenti Orazioni; Due Trattati di soggetti Filosofici.

MONTEGGIA GIAMBATTISTA - Laveno (Lago Magg.) - 1762 - 1815. - Instituzioni Chirurgiche (opera di grande celebrità) ecc.

MONTEMAGNO (BUONACCORSO da) - Montemagno (Pistoja) - XIV. - Rime; Trattato di Nobiltà; Orazioni.

MONTI P. MICHELANGELO - Genova - 4751. -1823. - Orazioni Sacre; Prose; Versi latini e italiani.

MONTI Cav. VINCENZO Fusignano - 1754. - 1827. - Basvill. \*; Musogon.; Feroniade; Mascheron. \*; Tragedie \*; Bardo della Selva Nera; Promet.; Liriche; Versione dell'Iliade: Proposta ecc.: Lezioni di Eloquenza, cec.; Cespuglio delle quattro Rose : Il Ritorno d'Amore \*; La Spada di Federico II \*: Poesie per Napoleone I \*; Il Pericolo \*; Sonetti \*; Le tre Tragedie separate \*; Favole Rasse \*.

- MONTICELLI TEODORO Brindisi n. 1759. Catechismo di Agricoltura e Pastorizia; Del governo delle Api in Favignana '; Osservaz. intorno al Vesuvio; Commentario sui Campi Flegrei ed i contorni di Pozzuoli, cee.
- MONTRONE (March. di) (V. Imperiali Principe di Francavilla).
- MORANDI ÁNNA Bologna 1716. 1774. (Celebre per le sue profonde cognizioni della Scienza Anatomica che professò nell'Univ. della sua patria per molti anni.)
- MORANDO ROSA FILIPPO Verona 1755. 1760. Sonetti e Canzoni; Osservazioni sui Comm. della D. C. del P. Venturi; Teonoe; Il Medo (Tragedie).
- MORCELLI STEFANO ANT. Chiari (Brescia) 1737. — 1831. — De Stylo Inscript. Latin. Lib. III; Sermonum L. II; Kalendur. Eccl. Constantinop.; Africa Christiana, etc.
- MOREI Ab. MICHELE GIUS. Firenze 1695? 1707. — Carmina; Memorie Storiche e Vite degli Arcadi Illustri; L'Autunno Tiburtino (prosa e poesia); Rime: Prose varie.
- MORELLI GIACOMO Veneziano 1747. 1819. — Descriz. delle Bibliot. Nani, Pinelli (Maffeo), Farsetti; De Vita Victor. Feltrensis; Audreae Gritti Vita; Vita d'Iacope Sansovino, ecc.
- GIOVANNI Firenze Una Crouaca scritta in bellissima lingua; (Stampata colla Storia Fiorentina del Malespini; Firenze, Tartini e Franchi 1718.)
- MORENI DOMENICO Firenze 1765. 1823. (Editore di molte pregiatissime Opere, cui egli corredò di illustrazioni interessanti per la lingua e pel confronto de Codici.)
- MORETTI GIÚSEPPE Pavia 4783. 1853. Biblioteca Agraria; Prodromo d'una Monografia della specie del genere Morus; De quibusdam plantis Itatiac, ecc.

- MORGAGNI GIAMBATTISTA. Forfi 1682. 1771. - Avversarj Anatomici; De Sedihus et Causis Morborum per Anatomon indugatis Lib. V.
- MORI (ASCANIO de') Mantova XVI. Novelle \*; Rime; Giuoco Piacevole.
- MORICHINI DOMENICO Civitantino (Abbruzzo) 1773. — 1856 — Opere Medico-Chimielle; Sopra le acque term di Civitavecchia; Biografie di Bartolommeo Gandolfi e del P. Gismondi; Delle risaje del Bologuese.
- MOROSINI ANDREA Venezia 1538 —. 1618. Storia di Venezia dal 1521 al 1615. Lettere, ecc.
  - MOSCATI PIETRO Milano 1740. 1824. Dissertazioni e Memorie di argomenti scientifici. MOSCHENI COSTANZA — Lucca — 1780. — 1871. —
- Castruccio poema epico in C. VI in 8.º rima; Consalvo di Cord. poema in C. X in 8.º rima; Poema didascalico in C. Ill in 5.º rima; Liriche; Etruriade poema in C. XII in 8.º rima; Pirro, Tragedia; Dei moderni Romanzi; Necessità ed utilità dell'istruzione delle donne, ecc.
- MURATORI ANT, LUDOVICO Vignola 1672. 4750. — Annal, d'Ital, dal prine, dell' E. V. al 1740; Della Perfetta Poesia; Ror. Italic. Script.; Billessione sopra il buon gusto; Regolata divozione dei Cristiani\*; Governo della peste \*, ecc. ecc.
- MURETO MARC' ANTONIO Mureto (in Francia (Cittad, di Roma) — 1526. — 1585 — Orationes; Épistolae; Poemata; Hymni; De Jure Civili, Disputationes, etc.
- MURTOLA GASPARO Genova m. 4624. Il Mondo Creato, Poema; La Marineide, (Poesie contro G. B. Marini, in risposta di un suo Libello Poet. La Murtoleide); altre Poesie.
- MUSSATO ALBERTINO Padova 1261. 1351. Storia Augusta, ossia Vita di Arrigo VII; De Gestis, Italic, post Heur. Cues; Carmina; Achilleide; Ezsellino; (Tragedie.)

MUSSO CORNELIO — Piacenza — 1511. — 1573. — Prediche; (Oratore celebre ne' suoi tempi).

MUZIO GIROLAMO — Padova — 1496. — 1576. — L'Arte Poetica in verso sciolto; Rime; Lettere Cattoliche.

MUZZARELLI CARLEMMANUELE — Bologna — 1797. — 1836. — Inni Sacri; Poesie Varie.

## N

- NANI GIAMBATTISTA Venezia 1615. 1678. Storia della Repubblica di Venezia, dal 1615 al 1671.
- TOMMASO Morbegno (Valtellina) 1754. 1824. — Nuova Legislazione da osservarsi in Toscana; Principi di Giurisprudenza Criminale; Degli indici e dell'uso dei medesimi per conoscere i delitti. Ne abhiame una trad. dell'avy. Ascana \*, ecc.
- NANNINI Fra REMIGIO Firenze 1518. 1580. Vers. in Isciolti delle Eroidi di Ovid; Considerazioni sull'Istoria del Guicciardini; Lettere Famigliari; Vers. di Cornelio Nepute. cce.
- NANNUCCI VINCENZIO Firenze? m. 1857. Note al Poliziano, e al Baldovini; Manuale della Letteratura del primo secolo della lingua italiano (Stupendo lavoro, in corso di stampa), ecc.
- NAPIONE GALEANI GIO. FR. Cocconato 1748.— 4830. — Saggio sull'Arte Istor; Dell'Uso e dei Prezi della Ling. Ital. \*; Vers. delle Tusculane di Ciccr. \*; Vita d'Agric. di Tac.; Elogi d'Uomini Illustri, ecc.
- NARDI JACOPO Firenze 1476. 1557. Le Istor, 'della Città di Firenze dal 1494 al 4551; Le Deche di T. Livio, trad.; Oraz. di M. Marcello, di Cicer.; Commedia di Amicizia; ecc.
- NATANAELI INNOCENTE (V. Casarotti P. Ilario).
- NAVAGERO ANDREA Venezia 1485. 1529. —
  Poesie Latine; Rime; Alcune Orazioni Funchri; De-

- scrizione dei Viaggi da lui fatti per la Francia e per la Spagna; Lettere.
- NEGRI FRANCESCO Venezia 1769. 1827. Lettere di Airifrone (dal greco) \*; Vita di Apost. Zeno; Vite di L. Uon. Ili, delle Prov. Ven.; Il 6.º Canto di Virg. in 8.º rima; Epigrammi rad. dall'Antologia ecc.
- --- Ravenna m. 1698. Viaggio Settentrionale; Otto lunghe Lett. in ottima dizione epistolare.
- NELLI G. B. CLEMENTE Firenze 1725 1793. Vita e Commercio Letterario di Galileo Galilei Vol. 2;
- Saggio di Storia Letteraria Fiorentina del Sec. XVII.

   JACOPO ANGELO Siena XVIII. Parecchi
- Vol. di Commedie; (Gamba riferisce i titoli di diciannove di esse.)
- --- PIETRO Siena XVI. Satire alla carlona.
- GIUSTINIANO Siena XVI Le amorese novelle, dalle quali ciascuno innamorato giovane può pigliare molti utili accorgimenti nelli easi d'amore. (in 8.º senza data) Furono ristampate nel 1789.
- NERALCO (V. Ercolani Mons. Giuseppe M.a)
- NERI ANTONIO Firenze XVI L'Arte Vetraria Lib. VIII, Ediz. illustrata di note dall'avy. Giuseppe Donadelli \*.
- ---- IPPOLITO Empoli n. 1632. La Presa di Samininato, poema giocoso in Canti XII in 8.º rima.
- NERLI FILIPPO Firenze 1485. 1556. Commentarj de' fatti civili occorsi in Firenze dal 1215. al 4557.
- NERVI ANTONIO Genova 1760. 1856 Vers. poet. ital. dei Lusiadi di Camoens; Poesie varie.
- NICCOLINI GIAMBATTISTA Firenze viv. Tragedie; Poesie; Lezioni di Mitologia, Vol. II; Prose e Versi \*; (Si uttende con gran desiderio la sua Storia della Casa di Svevia.
- GIUSEPPE Brescia m. 1885. Traduzione della Buccol. di Virg.; 1 Cedri, poema didase. Storia di Brescia; Volgarizzò aleuni Poemi di L. G. Byron fra i quali: Il Corsaro \*; Elogio di Cesare Arici.

- NICOLAI ALFONSO Lucea 4706. 4784. Dissertazioni e Lezioni della S. Seritt. Ragionamenti sulla Religione; Orazioni Panegiriche; Prose Varie; Elegie, ecc.
- NIFO AGOSTINO Sessa 1473. 1538. De Animae Immort.; De Intellectu; De Daemonibus; De Rege et de Tyranno; De Putchro et Amore; De Viro Aulico, etc.
- NINA Siciliana XIII. La prima donna che poetasse in volgore.
- NINI ETTORE Siena XVII. Le Trag. di Seneca trasportate in verso sciolto.
- NIZOLIO MARIO Bressello 1498. 1576. Thesaur. Ciceronianus; De Veris Principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos.
- NOBILI SAVELLI G. OTTAVIO Firenze? XVIII.
   Le Odi di Orazio tradotte in vario metro.
- NOGHERA GIAMBATTISTA Berbeno (Valtellina) ;— 4719. — 4784. — La Moderna Eloq. Ital.; Nuovi Sistemi e Metodi per insegnare e imparare le Belle Lettere; Orazioni di Demostene in Volgare.
- NOMI FEDÉRIGO Arezzo XVI. Poesie Liriche; Dramnii; Il Cartoccio d'Anghiari, poema croicomico; Buda Liberata, altro poema; XVI Stire Latine, stampate in Lione nel 1603.
- NORIS ENRICO Card. Verona 1631. 1704. Storia Pelagiana; Cenotaphia Pisana etc.; Storia de' Donatisti; Storia delle Investiture delle dignità ecclesiastiche, ecc.
- NOTA ALBERTO Torino 1775. 1847. Rinomato scrittore di Commedie, inedite in Vol. IV \*.
- NOVELLIS CARLO Savigliano 4805. 4855. Commedie; Biografie d'Illustri Saviglianesi; Storia di Savigl.; Dizion. delle Donne Celebri Piemontesi; Miscellanee; Opere Mediche.

# 0

- ODERICO GASPERO LUIGI Genova 1725 1805. — Lettere Liguriche, ossia osservazioni critiche sullo stato geografico della Liguria; ecc.
- ODESCALCIII PIETRO Rona n. 1789. Volgarizz. della Repubb. di Gierone \*; Tratt. della Commedia; Elogi di G. Petrucci, di P. Ruga, del Card. Litta; Oraz. sulla Pass. di Nostro Signore; Prose scelte \* ccc.
- OLIVI DAZIO Loreto n. 1814. Romanze; Novelle Poetiche; Iscrizioni Italiane; L'Esule, Cantica; Biografia di Giuseppe Marini e Carlo Botta; Prose.
- OLTROCCIII BALDASSARE Pavia 4714. 4797. De Vita et Reb. Gest. S. Caroli Borrom. (Illustrazioni a detta Vita, in parte da lui trad. dall'Ital.); Eccl. Mediol. Historia etc.; Poesie e Prose, Italiane e Latine.
- ONGARO ANTONIO Padova 4569? 4599. L'Alezo Tragiconmedia Marittima.
- ORIANI BARNABA Garegnano (Milano) 4752. 4852. Molte Opere Astronomiche.
- ORNATO LUIGI Caramagna (Saluzzo) 4787. 4842. — Volgarizzamento dei Ricordi di Marco Aurelio.
- ORSATO SERTORIO Padova 4617. 4678. Monum. Patavina; De Notis Romanor. Comm.; Marmi Erud.; Stor. di Padova; Orazioni e Poesie, ecc.
- ORSI AURELIO Roma XVI. Aurolii Ursii Romani, Carminum Lib. VIII.
- ORSI GIOSEFFO GIOVANNI Bologna 1632. 1735. — Rime; Considerazioni sulla Maniera di ben Pensare del P. Bouhours; Lettere Famigliari; Dissertazioni Erudite.
- Card. GIUS. AGOSTINO Firenze 1692. 1761. Storia Ecclesiastica; Sulla infallibilità e au-

torità del Pontef.; sui Conc. Ecumen.; sull'Origine del Dominio Temporaneo dei Papi, ecc.

ORSINI CESARE — Ponzano — XVII. — Magistri Stoppini Capriccia Maccaronica.

ORTICA della PORTA AGOSTINO — Genova — XVI.

— Volgarizzamento di Sallustio; e dei Commentari di
Giulio Cesare.

OTTIERI FRANCESCO — Firenze — m. 4741. — Štoria delle guerre avvenute in Europa particolarmente in Italia per la Success, alla Mon, di Spagna Vol. VI.

OTTONAJO (GIAMBATTISTA dell') — m. 1839. — Canzoni o Mascherate Carnascialesche; Comedia della Ingratitudine (in versi di vario metro) Vita e morte di S. Gio. Battista ecc. (Rappresentazione.)

### P

- PACIAUDI PAOLO M.\* Torino 1740. 1788. Dell'antica Cupra; Antiquitates Christ.; De Libris Eroticis Antiquorum; Thesaur. Antiquitat. Benevent. etc.
- PACIOLO LUCA Borgo S. Sepolero XVI. Valente Matemat.; Trattato dell'Arte Maggiore (L'Algebra) De Divina Proportione; Trattato di Archilettura ecc.
- PAGANI CESA G. URBANO Belluno m. 1826. Tradusse Aleuni Iddilj di Gessner; l'Encide di Vrig; Le Anacrontiche di La Motte; L'Atreo di Crebillon; Puesie varie Orig; Discorso sulla Siroe di Metast. —
- PAGANO CARLO Genova Del Dominio dei Genovesi nella Grecia.
- MARIO Brienza (Salerno) 1748. 1800.
   Consideraz. sul Proc. Crim.; Saggi Politici; Sul Gusto, sulla Poesia, sul Bello (Discorsi); Gerbino; Corradino; (tragedie) ece.
- PAGNINI P. GIUSEPPE M.º Pistoja 1757. -

- 1814. Traduz. di Teocr. Mosco, Bione, Simmia Callim. Anacr. Saffo, Erina; Epigr. dell'Antol.; Satire, Epist. Arte Poet. d'Orazio; Manuale di Epitteto.
- PAISIELLO GIOVANNI Taranto 1741. 1816. Celebre Maestro di Cappella.
- PALADINI LUISA AMALIA Lucca. Un Vol. di Poesie col titolo: Saggi Poetici.
- PALCANI CACCIANEMICI L. Bologna 1753. 1803. — Un Vol. di belle prose \*.
- PALEARIO AONIO (V. Dalla Puglia Autonio).
- PALETTA GIAMBATTISTA Domodossola 1747. — 1852. — Memoria sui Gelsi; Opere Chirurgiche.
- PALINGENIO MARCELLO Stellata (Ferraresc) XVI. — Zodiacus humanae vitae, hoc est de hominis vita, studio et moribus instituendis. (Poema in XII Libri).
- PALLADIO ANDREA Vicenza 4518. 4580. Quattro Libri di Architettura; Antichità di Roma Antica.
- PALLAI BIAGIO Sabina m. 1550. Valente Poeta Latino.
- PALLAVICINI STEFANO Padova -- 1672. 1742. Canzoniere di Orazio; Drammi; Trad. L'Ecuba di Euripide; ed in versi sciolti il Tratt. di Locke: Della Educazione de' Fanciulli.
- PALLAVICINO Card. SFORZA Roma 1607. 1667. Stor. del Conc. Trid. Vol. VI \*; Tratt. dello Stile e del Dialogo; Del Bene e della Felic. \*; L'Arte della Perf. Crist. \*; L'Ermenegildo, Tragedia; Vindicationes ,Soc. Jesu; I Fasti Saeri, Poema in 8.º rima; Vita d'Alessandro VII, Vol II \*.
  - PALMIERI GIUSEPPE Lecce 1720. 1795. Tratt. della Pubbl. Felicità; Osservazioni sulla Pubb. Economia; Delle Ricchezze Nazionali; Pensicri Economici.
- MATTEO Firenze 1405. 1475. Della Vita Civile L. IV \*; La città di Vita, Poema in 3.º

- rima; Cronaca dalla Creazione del Mondo al 1449; De Captivitate Pisarum etc.
- PALMIERI NICCOLO' Termini (Sicilia) 1778. 1837. — Stor. di Sicilia, dalle orig, sino al Regno di Carlo III Borbone; Storia della Costituzione di Sicilia; Sulla Rivoluzione Siciliana del 1820, ece.
  - VINCENZO Genova 1733. 1820. Trattato delle Indulg.; La Libertà e la Legge ecc.; Esposiz. Ragion. de'Sistemi degl' Increduli; Difesa della Confess. Auricolare, ecc.
- PANANTI FILIPPO Mugello 4766. 4857. La Caccia della Civetta, e del Paretajo, Poemetti; Avvent. ed Osservaz. sopra le coste della Barberia; Il Poeta di Teatro Vol. II \*; Epigrammi; Prose diverse.
- PANCIATICHI LORENZO Pistoja 1638. 1676. Cicalate; Scherzi Poetici; Lettere.
- PANDOLFINI AGNOLO Firenze 1554. 1440. — Creduto prima d'ora autore del Dialogo: Det buon Governo della Famiglia \*, composto da Alberti Leon Battista.
- PANORMITA ANTONIO Palermo 4594. 4471. — De Dictis et Factis Alphonsi Regis L. IV; Orationos; Carmina.
- PANVINIO ONOFRIO Verona 4529. 4568. De Antiq. et Viris Illust. Veronae L. VIII; De Rep. Rom. L. III; Epit. Pont. Rom. usque ad Paulum IV, etc.
- PAOLETTI FERDINANDO Crore (Firenze) 4717. — 4801. — Peusieri sull'Agricolt. — I veri mezzi per rendere felice la Società.
- PAOLI DOMENICO Pesaro n. 1785. Opere Fisico-Chimiche, e fra queste una Sulla formazione degli aeroliti; ed un'altra: Su alcuni meteoroliti.
- PIETRO Livorno n. 1759. Corso d'Algebra, Vol. III; Memorie Matematiche negli Atti della Società Italiana delle Scienze.
- SEBASTIANO Villa Basilica (Lucca) 1684.

- 1751. Prediche Quarcsimali; Orazioni; Della Poesia de'SS. PP. Greci e Lat. ne' primi secoli della Chiesa, ecc.
- PAPALINI FRANCESCO Fermo n. 1814. Cantica sull'Esilio di Dante; L'Amor di Dante, Canti II; Del Merito Sociale di Dante; I Profeti, Cantica; Poesie, ece.
- PAPI LAZZARO Pontilo (Lucca) 1765. 1854.
   Lettere sulle Indie Orient. Tomi II; Vers in isciolit del Paradiso Perduto di Milton; Volgarizz. del Manuale di Epitetto.
- PARABOSCO GIROLAMO Piacenza XVI. Novelle, col titolo: 1 Diporti\*; Commedie in prosa ed in versi: Lettere Amorose.
- PARADISI AGOSTINO Vignola 1756. 1783. —
  Poesic Volg. \*; Versi Sciolti; Elogi Italiani \*; Tragedie
  Francesi, trad. in isciolti; ecc.
- PARAVIA PIER-ALESSANDRO Zara 4797. — 1836. — Traduz. delle Lettere di Plinio il Giov.; Orazioni; Vite d'Uom. Ill.; Prose Lett. e Artist.; Della Epigrafia Ital. Lèz. IV; Iscriz. Ital.; Poesie, ecc.
- PARENTI M. ANTONIO Modena n. 1788. (Distinto Filologo; Editore di molti Testi di Lingua aunotati da lui, e ridolti a buona lezione.)
- PARIATI PIETRO Reggio (Modena) 1665 4735. — Diciotto Dranmi Musicali; Poesie Liriche.
- PARINI GIUSEPPE Bosisio (Brianza) 1729. — 1799. — Il Giorno; Odi; Poesie Serie e Piacevoli; Ascanio in Alba; Principj delle Belle Lettere; Poesie\*; Prose \*.
- PARODI PIETRO. Genova 1815 1834. Fiori d'Italia, Sonetti, un vol.; Giulielta e Romeo, Dr. di Sliakspeare trad. in versi (inedito).
- PAROLETTI VITTORE MODESTO Torino 1765.
   1854: Vite di 60 Piemontesi Illustri, Vol. V.
- PARTENIO BERNARDINO Spilimbergo (Friuli) — m. 1889 — Oroz. in difesa della Lingua Lat.;

- Tratt. dell'Imitaz. Poetica; Poesic Latine Lib. III; Comm. sulle Odi di Orazio.
- PARTENIO MARIANO (V. Mazzolari Giuseppe M.º).
  PARTENOPEO PAOLO Genova XVI. Annali
  - di Genova dal 1828 al 1811 (un buon volgarizz, ne fece il mio concittadino ed amico Stefano Bacigalupo, morto nel 1846, pubbl. in Genova co' Tipi del Ferrando 1847).
- PARUTA PAOLO Venezia 1340. 1598. Disoorsi Politici; Storia di Venezia dal 1313 al 1331; Della Guerra di Cipro dal 1370 al 1372; Della Perfezione della Vita Politica Lib. III.
- PASCHETTI BARTOLOMMEO Verona XVI. Volgarizz, degli Annali di Genova di Jacopo Bonfadio.
- PASCOLI LIONE Perugia 1674. 1744. Vite de' Pitt. Scult. ed Archit. moderni, Vol. II; Vite de' Pitt. Scult. ed Archit. Perugini; II Testamento Politico; II Tevere navigato e navigabile.
- PASQUALI LUIGI S. Daniele (Friuli) n. 1770 Dirittó Naturale e Sociale e principi del Diritto delle Genti ecc.; Istituzioni di Estetica Vol. II, ecc.
- PASSAVANTI Fr. JACOPO Firenze 1297? 4587. Specchio di Penitenza, in latino; e poi in volgare\*.
- PASSERI GIAMBATTISTA Farnese (Gubbio) 1694. 1780. — Lucernae Fictiles Musaei Passerii; Storia de' Fossili del Pesarese; La seccatura ridotta a sistema, Discorsi X.
  - Roma 1610. 1679. Poesic Volgari; Vite de' Pitt. Scult. ed Archit. che hanno lavorato in Roma, e morti dal 1611 al 1675.
- PASSERONI GIAN CARLO Lantosca (Contea di Nizza) — 1713. — 1805. — Il Cicerone, Poema in Canti CI in 8.º rima; Favole in Versi, Vol. VII; Rime Vol. X.
- PASTA GIUSEPPE Bergamo 1742. 1823. Del Coraggio nelle malattie \*; Là Tolleranza Filosofica nelle Malattie; Il Galatco do' Medici.

- PASTORE RAFFAELE XVIII. Traduz. di Lucrezio; di Catullo; c dei Supplementi a Tacito compilati da Gabriele Brotier.
- PASTRENGO (GUGLIELMO di) -- Pastrengo (Verona)
  -- XIV. -- (Amico del Petrarea) Biblioteca di tutti
  gli Autori antichi e moderni.
- PATERNO LUDOVICO Napoli n. 1560. Satire; Poesic Varie.
- PATRIZIO FRANCESCO Isola di Cherso 1529. 4597. — Dialogo della Storia; Della Rettor.; Nuova Geometria; Della Poetica; La Milizia Romana; Paralelli Militari.
- PAZZI (ALFONSO de') Firenze XVI. Rime Burlesche.
- --- (ANTONIO de') -- Firenze -- XVI. -- Poesic .
  Volgari.
- PECCIIIO GIUSEPPE Milano 1785. 1855. Storia dell'Economia pubblica in Italia; Sei mesi in Ispagna nel 1821; Tre mesi in Portogallo, Lettere; Vita di Ugo Foscolo, ecc.
- PECORONE (V. Giovanni Fiorentino).
- PELLEGRINI GIUSEPPE Verona n. 1718. Prediche Quares.; Paneg.; Lez. Scritt. sopra Tubia; Oraz. al Pop. Veron.; Poemetti e Cauzoni; Poesie.
- PELLEGRINO MATTEO Liano (sul Bolognese) --XVII. -- Delle Acutezze, che altrimenti Spiriti, Vivezze e Concetti si appellano; Alcune altre Opere.
- PELLICO SILVIO Saluzzo 1789. 1854. Francesca da Rim.; e altre Tragedie \* Dodici Cantiche \*; Poes. Varie; Le mie Prigioni; Dei Doveri degli Unmini \*.
- PELLINI POMPEO Perugia XVI Istoria di Perugia; Traduz. dal latino delle Vite di Braccio da Montone, e di Niccolò Piccinino.

- PENDOLA AGOSTINO Genova XIX. Commedie; Maria Stuarda, Tragedia; Elisa Montaltieri, Giovanna di Napoli (Drammi per Musica).
- PEPOLI ALESSANDRO ERCOLE Bologna 1737. 1796 — Tragedic, precedute da un Discorso; Vers. di una parte del Paradiso Perduto di Milton; Pianti d'Elicona, poesie.
- PEREGO GAETANO Milano? 4747. 1814. Favole in versi sopra i Doveri Sociali \*. (Ne furono fatte parecelie edizioni).
- PERFETTI BERNARDINO Siena 1680. 1747. — (Celebre Poeta Estempor, de' suoi tempi) Saggio di Poesie.
- PERGAMINI JACOPO Fossombrone XVII. Memoriale della Lingua Ital. ecc.; Grammatica Ital. intitolata: Trattato della Liugua ecc.; Lettere.
- FERI GIAN DOMENICO Arcidosso (Sicna) XVII.
   Siringa, Favola Cacciatoria; Fiesole Distrutta; Il
  Mondo Desolato (due Poemi in 8.º rima).
- PERTICARI GIULIO Savignano (Murca d'Ancona) — 1770. — 1845. — Tratt. degli Scritt. del Trecento; Apologia dell'Amor patrio di Dante; Difesa di Dante; Vita di Guidobaldo I, Duca d'Urbino; Opere Vol. 11 • cec.
- PERUZZI AGOSTINO Volgarizz, in Versi di Catullo (V. Gamba) e delle Elegie di Tibullo.
- PETÎTTI CARLO ILARIONE Torino 1790. 4840. — Della Condiz. attuale delle Carceri, e dei mezzi di migliorarla; Saggio sul buon governo della mendicità, ecc. ecc.
- PETRARCA FRANCESCO Arezzo 4504. 4574. — Canzoniere; Trionfi; L'Africa; Egloghe; Epist. Senili\*; Varj trattati Morali, Politici, Filosofici \*; Rime giusta l'ediz. del prof. Marsand e col Com. del prof. Biagioli Vol. II \*.
- PETRINI PIER ANTONIO Palestrina 4722. 1803. — Poetica di Orazio, ridotta in 5.º rima; Agapito Martire, Tragedia; Memorie, o Anna!i Prenestini



- PETRONJ STEFANO EGIDIO XIX. I Prov. di Salom. in 3.º rima; Le Favole di La Fontaine, in versi Italiani.
- PETRUCCI GIUSEPPE Terni 1747. 1826. Callimachi Cyraenei Hymni lat. versibus expressi (1795); L'Epitalamio di Catullo nelle nozze di Teti e di Peleo, in 8.º rima (1805); Opere di Cajo Cornelio Quarto, volgarizzate (1815); Selecta Carmina (1822).
  - PEZZANA ANGELO Parma 1772. Vita del P. Ireneo Affo; Storia di Parma; Memorie degli Scritt. c Letterati parmig.; Biografie, ecc.
- PEZZOLI LUIGI Venezia 1772. 1854. Vers. poet. de' Salmi di Davide; Sermoni; Elegie; Canzoni; Odi; Sonetti ecc. Elogi, di Petrarea, di Andrea Schiavone; Lettere, ecc.
- PLAZZA (GAETANO Dalla) Vicenza 1768. 4844. — Dantis Allipherii Dio. Comoedia Hexametris Latinis reddita; Lipsius 1848; Odi di Pindaro in versi ital. (Le sole Olimpicho sono alle stampe.)
- --- VINCENZO -- Parma -- 1668. -- 1745. -- Bona Espugnata, poema in Canti XII; Eudamia Fav. Pastor.; Versi e Prosc.
- PIAZZI GIUSEPPE Ponte (Valtellina) 1746. 1826. — Lezioni di Astron, ad uso del R. Osserv. di Palermo; Della Seoperta del nuovo Pianeta: Cerere Ferdinandea, ecc.
- PICCOLOMINI ALESSANDRO Siena —1508. 1578, — Raffaella, o Della Creanza delle Donne; Istitutuzione dell' Dono Lib. X; Rime Volg.; Conmedie; Vers, della Poet. e Rettor, di Arist. ecc.
- -- ENEA SILVIO -- Corsignano -- 1405. -- 1464. --Storia de' due Amanti; Storia del Concilio di Basilea; Storia di Boemia; Commentari, ecc.
- PICO GIO. della MIRANDOLA Mirandola 1465. 1494. — (Ingegno Moraviglioso) Poesie Ital. e Lat.; De Ente et Uno; Epistolae; Disputationes adversus Astrologos L. XII.

- PIERI MARIO Corfu 1776. 1852. Vita scritta da lui med., Stor. del Risorg. della Grecia, dul 1740 al 1824; Trad. Poet. di Properzio; Operette varie in prosa , cec.
- ---- PAOLINO -- Firenze --- XIV. --- Cronica delle cose d'Italia dal 1080 al 1503.
- PIETRAROSSA PIETRO M. Pederoba (Trevig.) 1703. — 1785. — Prediche Quares.; Panegirici; Scrmoni; Pred. alle Corti.
- PIGNA GIAMBATTISTA Ferrara 1829. 1875. — Vita di Lud. Ariosto; I Romanzi; (Del medo di comporli); Istoria dei Prineipi d'Este, fino all'anno 4476; Carminum Lib. IV.
- PIGNOTTI LORENZO Figline (Val d'Arno) 1739. — 1812. — Favole '; Novelle; Poesie Varie; La Treccia Donata; Storia della Toscana; Elogio di Angelo Tavanti; Altri Elogi; ecc.
- PILATI CARLO ANTONIO Trento 1755. 1802. — Di una Riforma in Itali; Stor. dell'Imp. Germ. e dell'Ital. dai Carolingi alla pace di Vestfalia; Trattato delle Leggi Civ.; Viaggi in varj paesi dell'Europa dal 1774 al 1776, ecc.
- PINDEMONTE GIOVANNI Verona 1751. 1812. — Tragedie, fra le quali: I Baccanali di Roma; Il Salto di Leucade; Disc. sopra i Teatri \*; Poesic Varie; Componimenti Teatrali Vol. II \*.
- Cav. IPPOLITO Verona 1735. 1838. Trad. dell' Odissea di Om. \*; Arminio , Tragedia \*; Prose e Poesie Camp. \*; Epistole in Versi \*; Poesie; Carme sui Sepoleri; Sermoni \*; Elogi di Letterati italiani Vol. II \*, eec. PINELLI GIAMBATTISTA — Genova — XVI — Car-
  - PINELLI GIAMBATTISTA Genova XVI Carminum Lib. IF.
- MAFFEO Venezia 1756. 1785. (Bibliografo) Prodromo di varie ediz. degli Autori Classici Greci e Latini.
- PINI ERMENEGILDO Milano 4750? 4825. Ceneseto. Vol. III. 21

Viaggio geologico nel mezzodi dell'Italia; Riflessioni analitiche sui sistemi geologici; Dialoghi intorno all' Architeltura, ecc.

PIO II Papa (V. Piccolomini Enea Silvio).
PITTI BUONACCORSO — Firenze — XV. — Cronica dall' anno 1412 all' anno 1430.

PLATINA BARTOLOMMEO - Piadena - 1421. - 1481. - Vite de' Pontef.; Stor. di Mantova; Dell' onesta voluttà; Del Principe, Lib. III; Dialoghi.

POERIO ALESSANDRO - Napoli - 1802. - 1848. -

Poesie Volgari.

- POGGIALI CRISTOFORO Piacenza 4721. 1811. - Storia di Piacenza, dai più remoti tempi, fino all'estinzione della linca maschile de' Farnesi. Vol. XII; Vita di Lorenzo Valla Piacentino, (Secondo altri, romano); Memorie per la Storia letteraria di Piacenza.
  - -- GAETANO DOMENICO -- Livorno -- 1733. --1814. - Distinto Bibliografo; Note alla Div. Comm.
  - POGGIANI GIULIO Suna (Novara) 1522. 1568. Traduzioni dal Greco: Orazioni e Pistole latine raccolte dal P. Lagomarsini in IV Vol.
  - POGGIO FIORENTINO Terranova (Firenze) 4380. 1459. - Opere Morali; Orazioni; Lettere; Storia Fiorent, Lib. VIII. Trad. Diodoro Siculo; la Ciropedia di Senofonte etc.

POLANO PIETRO SOAVE (V. Sarpi Fra Paolo).

POLENI GIOVANNI - Venezia - 1685. - 1761. -Dial. de' Vortici Celesti; Escreitaz. Vitruviane; Del tempie di Diana Efes ; Degli Ant. Teat. ; Dell' Obelisco d'Augusto.

POLENTONE SICCO - Padova - m. 1465. - De pracclaris grammaticis, orator, poet, histor, latinis ad Polidorum Filium; Lusus Ebriorum, Comoedia (È la prima che fosse composta in questo genere).

POLI SAVERIO - Molfetta - 1746. - 1825. - 0sservazioni sul Tuono e sulla Folg.; Elem. della Fisica Sperim.; Testacea utriusque Siciliae etc.; Viaggio Celeste, Poem. in versi.

- POLIDORO VIRGILIO Urbino 1470 ? 1553. De Rerum Inventoribus; De Prodigiis; Anglicae Historiae Lib. XXVI.
- POLIZIANO ANGELO Hontepulciano 1454. 1494. — Stanze per la Giostra di Giul. De Med.; Favola d'Orfeo.; Traduz. di Evolitino, Epitetto, Ippoerate, Senof., Plut., Platone, etc. Poesie e Prose Poesie italiane.
- POLO MARCO Venezia 1251. 1524. Il Milione; Relaz. de' lunghi suoi viaggi (L'Opera fu scritta in Francese (ne abbiamo una stupenda versione in volgare.)
- POMPEI ALESSANDRO Verona 1705. 1782. 1 Cinque Ordini dell'Architettura Civile di Michele Sommicheli.
- -- GEROLANO -- Verona -- 1751. -- 1788. -- Trad, delle Vite di Plut, ; Canzoni Pastor. \*; Trad. Poet. dal Gree; Poesie. Orig.; Epist. d'Ovid. Volgarizz.; Traegolie, ecc. Opere in pross.
- POMPONACCIO PIETRO Mantova 1462. 1820. — De Immortalit. Animae; De Falo; De Libero Arbitrio: De Praedestinatione et Providentia etc.
- PONTANO GIO. GIOVIANO Cerreto 4429. 1305. — Possie Lieiche; Poemi Didase.; Opere Filos.; De Obadientia; BerPeincipa; De Fortitudine etc.; Storia della, Guerra, Iva, Ferd. 1, d'Aragona & Gio. Duca d'Angiò, Lib. F1.
- PONTE (LORENZO da) Geneda 1747. 1858. — Drammi-per Musicay-serj e giocosi; Liriche; Memorie-della sua. Vita e stampate in H Vol. a Nuova Jorca 1829. Traduz-inteversi della Profezia di Dantedi Byron. — (V) — a redut. — (V) 2.1
- PONTEDERA GIULIO Vicenza 1688 1737.

   Disserlazioni ed Epistole sopra soggetti di Critica e di Botanica.

- PONTICO VIRUNIO Belluno 1467. 1820. —
  De Judiciis singularum horarum et dierum; (Serisse
  più di 80 Vol. di Opere in Greco ed in Latino.)
- PORATI ANTONIO Milano m. 1818. Farmacopea ad uso de' Poveri; La Chimica applicata alla Farmacia ecc.; Manuale Farmaceutico Vol. III \* ecc. PORCACCIII TOMMASO — Castiglione (Arezzo) — 1530.
- PORCACCII TUMAISO CASIGIONE (A16220) 1400.

   1885. Cagioni delle guerre antiche; La Kohità della città di Como; Le Isole più famose del Mondo; Le Azioni di Arrigo III, re di Francia e di Polonia; Funerali antichi di diversi popoli e nazioni; Volgarizz. e Aunotazioni a varj autori latini cec.
- PORPORA SELVAGGIO (V. Bentivoglio Card. Cornelio.) PORTA CARLO — Milano — 1776. — 1821. — Celbre per le sue Poesie in Vernacolo, tra le quali una Parodia di alcuni Canti dalla Divina Commedia; Poesie
- scelte in dialetto milanese \*.

   (GIAMBATTISTA dalla) Napoli 1540? —

  4618. Magia Naturale Lib. XX; Phtyognomonics;
  De Humana Physionomia etc. Commedie XIV; Tragedie II; e una Tragicomedia.
- PORTO (LUIGI da) Vicenza 1485. 1529. Istoria di due Nobili Amanti ece. (Nov. di Giulietta e Romeo); Lettere Storiche; Poesie (59 Sonetti e 15 Madrizali).
- anaurigan/ PORZIO CAMMILLO — Napoli — n. 1520? — La Congde' Baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando 1 \*; Istor. d'Italia Lib. II; Relazione del Regno di Napoli, tra il 1577 ed il 1579.
- POSSEVINO ANTONIO Mantova 1834. 1612. Storia e Descrizione dell'Imp. di Russia; Biblio-
- threa Selecta; Apparatus Sacer etc.
  POZZI (GUSEPPE d'IPPOLITO) Bologna 1697.
   1752. Poesie; Rime Piacevoli.
- POZZO (GEROLAMO dal) Verona n. 1748. Degli Ornam. Dell'Archit. Giv. secondo gli antichi; De' Teatri degli Ant. ed Idea di un Teatro adattato all'uso moderno.

POZZONI GIUSEPPE - Trezzo (Milano) - 1792. -1841. - Poesie Liriche; Sermoni Sacri.

PRIULI LUIGI - Venezia - XVI. - Rime Volgari.

PROVANA del SABBIONE - Torino - 4786. - 1856. Studi Critici sulla Storia d'Italia a' tempi del Re Arduino; Vita di Pomponio Attico di C. Nepote; Epist. di Cicerone (Traduzioni). .

PROVANA di COLLEGNO, GIACINTO - Torino -1794. - 1856. - Elementi di Geologia pratica e teorica ecc.; Ricordi per le Truppe di Fanteria in campagna; Molte Opere in francese.

PUCCI ANTONIO - Firenze - m. 1575. - Centiloquio e Poesic. (Il Centiloquio è la Cronaça di Gio. Villani

nosta in versi).

PULCI BERNARDO - Firenzo - XV. - Egloghe; Traduzione della Buccolica di Virgilio; Rime.

- -- LUCA Firenze XV. Stanze per la Giostra di Lor. de' Med.; Epist. in 5.ª rima; Driadco di Amore; Ciriffo Calvaneo; (Poemi).
- LUIGI Firenze 1452. 1487? -- Morg. Magg.; Rime; Alcune Novelle; Lettere a Lorenzo il M.; PUNGILEONI FRANCESCO - Correggio - n. 1762. --

Di Antonio Allegri detto il Correggio; Versione della Poet. di Orazio. Molti interessanti scritti biografici. artistici ecc. nel Giornale Arcadico.

PUOTI March. BASILIO - Napoli? - XIX. - L'Arte dello Scrivere in prosa per esempi e per Teoriche Vol. IV; Dizionario de' Francesismi ece. continuato da B. Fabricatore, dopo la morte del Puoti.

QUADRIO FRANCESCO SAVERIO - Ponte (Valtellina) - 1695. - 1756. - Della Pocsia Ital. (stampata col finto nome di Giuseppe M.ª Andrucci.) Della Storia

e della ragione d'ogni poesia Vol. VII in 4.º; Il Cavaliere Errante, poema in LX Canti. (Si dice bruciato dall'A.)

QUINTO SETTANO ( V. Sergardi Ludovico).

QUIRINI Card. ANGELO M.º — Venezia — 1680. — 4755. — De Musuicae Hist. Praestantia; De Monast. Hist. conscrib.; Specimen Brizianne Litterat; Paulli II Vila; Dr Gestis Paulli III; Decades Epistelarum; Sermoni; Lettere.

# R

- RABBI CARLO COSTANZO Bologna 4678. 1746. Sinonimi ed Aggiunti Italiani.
- RACCHETTI VINCENZO Crema m. 1819. Trad. d'Arriano, L'Arte Tattica \*.
- RAIMONDI VINCENZO -- Sieiliano -- XIX. -- Joannis Meli Carmina Sicula latino reddita; Inscriptiones; Carmina.
- RAINERI ANTONIO FRANCESCO Milano XVI. — Rime Volgari; Poesie Latine.
- RAMBELLI GIAN FRANCESCO Lugo (Ferrara) n. 1805. — Lettere intorne alle Invenzioni e Scoperte Italiane; Vocabolurio Domestico; Vite d'Uom. Illustri; Sull'Epigrafia Volgare; Poesie, eec.
  - RAMPOLDI GIAMBATTISTA Milano 1761. 4856. — Annali Musulmani; Corografia d'Italia; Manuale di Cronol. Univ.; Nuovo Dizion. degli Uomini Illustri Vol. II \* ecc.; Enciclopedia de' Fanciulii \*.
  - RASORI GIOVANNI Parma 1766: 1857: Annuli di Medicina Fase, VI \*; Teorin della Flogosi; Storia della Febbro Petecch, di Genova; Trad. dell'Agatoele, Rom. di M. Pikler; Trad. in versi da Schiller (in parte incelite).
- RATTI CARLO GIUSEPPE Genova 1755? 1798. — Descrizione di Genova Vol. II; Vite degli Actisti Genovesi; Vita del Correggio; Vita di Raffaele Mengs.

- RAVASINI TOMMASO Parma 1665. 1715. Amores Parthenii; Silvarum Lib. I, Anacreonticrum Lib. II; Sermonum Lib. I; Maria Viatrix, Poema Heroic. L. III; De Arte Amandi R. M. V., Lib. II; Eclogue; Elegiae; Georgien, idest Prata Lib. II; De Fieulnearum Cultura Lib. I; Vineta Lib. IV: Anna Lib. V. etc.
- RAZZI GIROLAMO, e SILVANO XVI. La Balia, La Gecca, la Costanza (Comm.) La Gismonda, Trag.; Della Economia Crist. e Civ. ecc.; Vite di quattro Uomini Illustri (Farimata degli Ub.; Il Duca d'Atene; Salvestro De Medici; Cosimo Ded. il Vecchio; Vita o Azioni della Contessa Matcha; Vita di Piero Soderini; Vite di Santi e Benti Toscani.
- RE FILIPPO Reggio di Lombardia 4765. 4817.

   L'Ortolano Dirozzato Vol. Il \*; Il Giardiniere Aviato Vol. II \*; Novoi Eleni, di Agricolt. Vol. IV \*; Annali d'Agricolt. Vol. XXII \*; Manuale del Giardiniere \*; Saggio teorico-pratico sullo malutte delle piante \*; Saggio storico sullo stato e sullo vicende dell'Agricolt. antica ecc. \*; Saggio sulla coltivazione c sugli usi del Pomo di Terra, erc. \*; Saggio sopra la Storia e il Coltivamento dell'Erba Medica \*; Del Cotone e delle avvertenze per ben coltivario \*; Del tetani e delle altre sostanze adoperate in Italia ecc. \*; Delle terre coltivabili e del modo di conoscerle \*; Avvisi a quelli che vogliono profittare del Decreto del 1812 per Elipopraziamento dell'Agricoltura.
  - ZEFFIRINO Gesena m. 179 ..? Epigrammi; Vita di Cola di Ricazo, illustrata con note, ecc.; Satire di Giovenale in terza rima.
- REDI FRANCESCO Arezzo 1626. 1698. Opere di Scienze Natur, e Mediche; Bacco in Tosc., Ditirambo; Poesie Volgari; Ortografia moderna Ital.
- GREGORIO BALI' Arezzo 1076. 1748.— Tradusse I Odissea di Omero travestita in S.º rima ; Orazio in vari metri ; Il Rudente di Planto ; L'An-

- dromaca di Racine; I Salmi di Davide in quartine rimate.
- REGIS FRANCESCO Mentaldo (Mondovi) 4749. —
  4812. Tradusse la Ciropedia di Senofonte \*; Poesic
  Italiane e Latine.
- REINA FRANCESCO Malgrate (Lecco) 1768. — 1828. — (Valente Bibliografo) Vita di Giuseppe Parini: Possic Liriche.
- REMIGIO FIORENTINO (V. Naunini Fra Remigio). REPETTI EMMANUELE — Carrara — 1776. — 1852.
- BEPETTI EMMANUELE Carrara 4776. 1852. Dizionario Geografico Fis. Stor. della Toscana; Antonictto Campofregoso Signore di Carrara e Poeta volg. del Secolo XVI; Congetture sull'Allighieri, ecc.
- REQUENO VINCENZO Calatrao (Aragona) 1743. — 1811. — Saggi sul Ristabilimento dell'Arte Armon.; Scoperta della Chironomia; Osservazioni sulla Chirotinia. ecc.
- REZZANO FRANCESCO Como 1731. 1780. Versione di Giobbe in ottava rima; L'Anima Meditante, in Versi; Il Trionfo della Chieso, poema; Gankici Sacri Iatini e italiani.
- REZZONICO DELLA TORRE G. C. Como 1742. — 1796. — Traduzione di Ero e Leandro, di Muzeo; e della Batraconiom. d'Omero; Memnosine, Poema; Alessandro e Timoteo, Dramma Lirico; Prose; Opere scelte \*, ecc.
- RICCATI GIORDANO Castelfranco 1709. 1790. (Matemat.; Archit.; Musico); Abbiamo un Trattato sulle Corde vibranti, assai stimato.
- JACOPO Venezia 1676. 1784. (Illustre Matematico) Trattato sopra la Separazione delle variabili; (Nella Raccolta di Rime del Gobbi si trovano delle sue Poesie).
- VINCENZO Castelfranco 4707. 4778. De Seriebus Recipientibus, etc.; Institutiones Analyticae; Lettere; Opuscoli, ecc.
- RICCI ANGELO MARIA Massolino n. 1777. -

L'Italiade, poema ep. in ottava rima C. XII; S. Benedetto, poema ep. in ottava rima, C. XII; Georgica de Fiori, poema didase. in terza rima; Le Conchiglie; Poesie varie; Prose; Idillij; Gli Sposi fedeli, Storia Italo-Gotico Romantira. • erc.

RICCI ANGIOL MARIA — XVIII. — Esopo, volgarizz. in rime Anacr.; Traduzione delle Omelie Sacre di S. Basilio Magno; Tre fondamenti di vera Sapienza, ecc. Ragionam. di Plutarco, S. Basilio e S. Greg. Nazian-zeno; Batracomiom. di Omero in Rime; Anacr.; Calliara fa Ploutina.

FRANCESCO MARIA — Trad. Il Poema degl'Ingrati di S. Prospero, e l'Antilucrezio di Mons. Polignac

(in verso sciolto).

RICCIARDI FRANCÉSCO — Falciano (Caserta) — 1784. — 1841. — La Caduta d'Adamo, Poema in 8.º rima Storia della Sede Vescovile di Caserta.

RICCIOLI GIAMBATTISTA — Ferrara — 4598. — 4671. — Prosodia Bolognese; Novum Almogestum etc.; Geogr. et Hydrogr. Reformatae, L. XII; Chronol. Reformatae. Tomi Tres. etc.

RICHIERI GIAMBATTISTA — Genova — m. 1760? —

Poesie Liriche.

RIDOLFI CARLO — Lonigo (Vicenza) — 1602. — 1600. Le Meraviglio dell'Arte, ovvero le Vite degl' Illustri Pittori Veneti, e dello Stato. (Chiude l'Opera colla sua Vita medesima).

RINALDI ODORICO — Trevigi — 1898. — 1671. — Continuazione della Storia Ecclesiastica del Baronio dal 1198 al 1864, Vol. X; Compendio italiano tanto d ella Storia del Baronio quanto della Continuazione.

RINUCCINI ALAMANNO — Firenze — 1426. — 1504. Traduzione di Filostrato; Vila di Apollenio Tianeo; Alcuni Opuscoli di Plul.; Serisse un'Orazione in morte di Palmieri Matteo.

-- OTTAVIO - Firenze - 1554. - 1621. - La Dafne; L'Euridice; L'Arianna (Drammi); Poesie Liriche ed Anacreontiche.

- RIVALTO (FRA GIORDANO da) (V. Giordano da Rivalto).
- ROBERTÍ C. GIAMBATTISTA Bassano 1719. 1786. — Poemetti ; Favole ; Annotazioni sopra la Umanità del Secolo XVIII; Probità Naturale ; Lezioni Scritt. ; Finimondo ; Panegirici ; Dell'amor verso la patra \*, ecc. ecc.
- ROCCATI ÉRISTINA Roma 4754. 1787. Lettere eleganti italiane e latine pubblicate a Venezia nel 1815 con in fronte l'Orazione funcbre dell'Autrice scritta da Giuseppe Grotto.
- ROCCO EMMANUELE Ferrol (in Galizia) n. 1811. — Esame Critico del L. I. delle Odi d' Orazio; Propostina di alcune correzioncelle al gran Vocabolario Domestico di Bas. Puoti; eec.
- ROGACCI BENEDETTO Ragusi 1646. 1719. Pratica, ecc. circa l'uso emendato della Ling. Ital.
- ROLLI PAOLO Roma 1687. 1767. Traduzione del Paradiso Perduto di Milton; Poesie di vario genere, Odi, Eleg. Endecasill., Canzonette; Trad. di Anaer., ecc.: Due Melodrammi.
- ROMAGNOSI GÍAN DOM. Salso maggiore (Piacenza) 1761. 1853. Introduzione allo studio del Diritto Pubblico Universale Vol II \*? Della Costituzione di una Monarchia Nazionale Rappresentativa; Della Condotta delle Acque, Vol. IV \*; Genesi del Diritto penale Vol. II \*; Opuscoli su varj argomenti di diritto filosofico \*; Principj di Diritto amministrativo \*; Indole e Fattori dell'Incivilimento \*; Assunto primo \*; Elogio di Melchiorre Gioja \*; Quale sia il governo più adatto a perfezionare la legislazione civile, discorso\*, ece
- ROMANELLO GIO. ANT. Padova Sonetti XXVI. (nella Bella Mano di G. de'Conti, Verona, 4755); Ritmi Volgari.
- ROMANI AB. GIOVANNI Casalmaggiore 4757. 1822. — Teorica dei Sinonimi Italiani \*; Dizionario dei Sinonimi Italiani Vol. III \*; Sulla Bellezza della

Lingua Italiana; Storia di Casalmaggiore; Osservazioni sopra varie voci del Vocabolario della Crusca \*; Teorica della Lingua Italiana Vol. II \*; Opuscoli scelli sulla Lingua Italiana \*; Antico corso de' Fiumi Po, Oglio ed Adda \*, ccc.

RONCALLI CARLO — Brescia — 1751. — 1811. — Epigrammi.

ROSA SALVATORE — Napoli — 1615. — 1673. —
(Pittore, Poeta) Sei Satire in terza rima.

ROSASCO GIROLÁMO — Trino (Piemonte) — 4722. — 4795. — Rimário Toscano di voci piane, sdrucciole e tronshe; Sette Dialoghi della Lingua Toscana Vol. II \*.

ROSELLI ANTONIO — Arezzo — 1580? — 1466? — De Monarchia, etc. (I suoi coetanei gli davano il soprannome di Monarca della Sapienza).

ROSELLINI IPPOLITO — Pisa — 4800. — 4845. — La Fionda di Davide; Proverbj di Salomone (dall'Ebraico) Monumenti dell' Egitto e della Nubia; Dizionario Geroglifico (incompl to).

ROSSETTI GABRIELE — Vasto (negli Abruzzi) — 1783 — 1854 — Varie Operette.

ROSINI GIOVANNI — Lucignano (Val di Chiana) — 4776. — 1856. — Lettere Pittoriche sul Campo Santo di Pisa; Storia della Pittura Italiana; Monaca di Monza; Luisa Strozzi; Ugolino della Gherardesca (Rom. Stor.); Poesie varie \*; Prosc \*.

ROSMINI CARLO CESARE — Roveredo — 1767. — 1827. — Vite di Ovidio, Seneca, Vittor. da Feltre ', Guarino Veron., Francesco Filefto da Tolentino, Gian Jacopo Trivulzio; Storia di Milano, ecc.

SERBATI ANTONIO — Roveredo — 1797. — 1888.
 — Gierno di Ritiro di Simonino Ironta (in lingua del Trecento); Saggio sull'Origine delle Idee; Ontologia; Antropologia Sovrannat.; Le Cinque Plaglie della Chiesa; Progetto di Costituzione, ecc.

ROSSI (G. BERNARDO de') — Castelnuovo (Canavese) — 1742. — 1851. — Carmina Orientalia; Epitha-

lamia Exolica; De Typogr. Hebr. Ferrarensi; Biblioth, Judaica Antichristiana, etc.; Opere Vol. 11 ..

ROSSI (G. GHERARDO de') - Roma - 1754. - 1827. - Favole in Versi; Scherzi pittorici e poetici; Epigrammi ; Commedic, Vol. IV; Storia del Teatro Italiano, ecc.

- GIAN VITTORIO - Roma - 1577. - 1647. -Orationes; Eudemine, L. VIII; Pinacotheca, etc.; Exempla Virt. et Vilior.; Epistolae ad diversos; Epist. ad Tyrrhenum, etc.

- GIROLAMO (RUBEUS o DE RUBEIS) - Ravenna - 1539. - 1607. - Historiarum Ravennalum, L. X., ab ejus fondatione, etc.; Vita Nicolai Pa-

pae IV; e molte altre opere.

- OTTAVIO - Breseia - 1570. - 1630. - Rime ; Elogi Storici de' Bresciani Illustri; Lettere; Storia di Brescia (ined.); Memorie Brescianc, ecc.

— PELLEGRINO — Carrara — 1787. — 1848. — Traduzione in versi della Parisina, del Corsaro e del Giaurro, di Byron; Trattato di Diritto Penale; Trattato dell'Istruzione Criminale, in lingua francese, ecc.

-- QUIRICO -- Lonigo (Vicenza) -- 1696. -- 1760. Prediche Quaresimali ; Prediche alla Corte di Parma : Panegirici: Lezioni Scritturali: Poesie italiane.

ROSSINI GIOACHINO - Pesaro - 1792. - vivente -Sommo Maestro di Musica.

ROTA BERNARDINO - Napoli - 1509. - 1575. -Rime ; Egloghe Pescatorie ; Poesie Lat.

- VINCENZO - Padova - 1703. - 1785. - Cinque Commedie; Canti VI sull'incendio del Tempio di S Antonio di Padova.

ROTI CARLO - Firenze - m. 1741. - Carmina et Orationes (Padova 1741 in 8.) (Le poesie sono di vario genere, ma tutte elegantissime e classiche).

BUCELLAI BERNARDO - Firenze - 1449. - 1814. -De Urbe Roma; Tratt. intorno ai Magistrati Rom. Lib. II; De Bello Italico; Rime.

- GIOVANNI Firenze 1475. 1526. Le Api, Poema; Rosmunda, Oreste, Tragedie.
- ORAZIO Firenze m. 1674. Dialoghi Filos ; Cicalate; Discorsi, ecc.
- RUFFA FRANCESCO Tropea (Calabria) n. 1794. — La Morte di Achille; Le Belidi; Ninia; Il Teramene; L'Agave; Il Codro (Trag.); Poesie Lir., ecc. RUFFINI PAOLO — Valentano (Castro) 1765. — 1822.
- RUFFINI PAOLO Valentano (Castro) 1705. 1822.

   Teoria generale delle Equazioni; Dell'Immaterialità dell'Anima; Elogio di Berengario da Carpi (inedito);
  Molte altre opere Matem.
- RUSCELLI GIROLAMO Viterbo 4601. 1665. Rimario; Vocabolario delle voci usate dal Boccaccio; Tre Discorsi a Ludovico Dolce; Comment. della Lingua Italiana; Rime, ecc.
- RUSPOLI FRANCESCO Firenze 4575. 1628. Sonetti contro gl'Ipocriti; Satire contro il Marucelli; Rime;
- RUSSO VÍNCENZO Napoli 4760? 4854. Pensieri Politici, divisi in Cap. XLIV.

### S

- SABELLICO M. ANTONIO Vicovaro (Romagna) 4436. – 4506. – Storia Veneta, L. XXXII; Delle Antiquità di Aquileja; Orazioni; Poesie, ecc.
- SACCENTI GIO. SANTO Cerreto Guidi 1687. 1749 — Rime Piacevoli; Il Vezzoso, C. IV; L' Arte Poetica di Orazio, travestita.
- SACCHETTI FRANCO Firenze 1535. 1400? Novelle Vol. III \*; Rime; Battaglia delle vecchie eolle giovani.
- SACCHI DEFENDENTE Casamatta (Pavia) 1796. 4840. — Storia della Greca Filos., Vol. VI; L'Oriele;

- Vite di Letterati Pavesi; Illustrazioni dell'Area di S. Agostino; Uomini utili e benef. del genere umano, Vol. II'; La pianta dei sospiri, da Darwin', ecc. SADOLETO JACOPO — Modena — 4477. — 4547. —
- SADOLETO JACOPO Modena 1477. 1547. Lettere lutine; De Liberis Instituendis; De Laudibus Philosophiae; e molte ultre Opere.
- SALANDRI PELLEGRINO Reggio 1723. 1771.

   Litanie della B. V. esposte in Sonetti (pregiatissimo lavoro); Poesie Sacre e Morali.
- SALFI FRANCESCO Cosenza (Calabria Infer.) —1759. — 1852. — Continuazione al Giuguené; Ristretto della Storia della Letteratura Italiana, Vol. II •; Tragedie; Saggio Storico Critico della Commed. Ital., cre-
- SALIERI ANTONIO Leguago (Veneto) 4759. 4825. (Rinomato Compositore di Musica).
- SALUTATO COLUCCIO Stignano 1550. 1496. Lettere latine; Lett. volg.; Poesie Lat.; Molte Opere MSS. tra le quali: Vitae Dantis Aligh.; Franc. Petr. et lo. Boccacii.
- SALUZZO CESARE Monesiglio 4777. 1853. Sur l'utilité des études morales; introduz, ai principi della Morale Filosofia; Souvenirs Militaires des États Sardes, eec.
- SALUZZO DIODATA Torino 1774. 1840. Poesie Liriche; Tragedie; Ipazia, o delle Filosofie, Pocma in versi misti; Novelle in prosa, ecc.
- SALVIATI LEONARDO Firenze 1340. 1587. Avvertim. della Lingua sul Decamer.; Dialoghi dell'Amicizia; Orazioni diverse; Due Commedie, ecc. SALVINI ANTON M. — Firenze — 1605. — 1729. —
- Traduz. d'Omero, Teorr. Anarr. Callim. Esiodo ecc., Laerzio, Vite de'Filosofi; Epitetto, l'Enchiridion; Scuof. Efesio, Am. di Anz. e di Abroc. Procs sacre . — SALVINO. — Firenze — 1667. — 4781. — Fasti
- Consolari dell'Accademia Fiorentina. (Opera non terminata) Vite di Letterati Italiani; Sonetti.
- SAMMARCO OTTAVIO Napoli 1553. 1650. -

- Delle Mutazioni de' Regni\*; Discorso Politico intorno alla conservazione della pace in Europa; Il Tempio Poetico.
- SANGALLO GIULIO ANTONIO Conegliano m. 1770. — Dello Stato della Chiesa e Potestà dei Papi; Geste dei Sommi Pontefici; Saggio della dottrina di Giustino Febronio, e confutazione ecc., ecc.
- SANGIORGIO (BENVENUTO da) Monferrato 1480? 4525 — De Origine Guelphor. et Ghibell.; Cronaca del Monferrato.
- PAOLO Milano m. 4817. Elem. di Botaniea; Della Coltivaz. della Barbabictola come pianta da zuceltero \*; del Vetro Idrostatico; Metodo per preparare la polyere da guerra \*.
- SANGUINETI P. BENEDETTO Chiavari 1759.

   4852. La Religione, Poema di Racine, in versi sciolti, L'Iano di Callinano sui Lavarri di Pallade;
  Le Notti Romane di A. Verri; Le Elegie Sacre lat. di
  Bren. Zanagna (in 3.\* rima ital.); Sonetti; La Sifilide di Girol. Fraenstoro, in versi sciolti (inedita).
- SANNAZZARO JACOPO Napoli 4458. 4550. L'Arcadia; De Parta Virginis; Eyloghe Pescatorie; Poesic.
- SANSOVINO FRANCESCO Roma 1821. 1886. — Del Governo de Regni e delle Rep. aut. e mod.; Dell' Orig, e de' Fatti delle Fantiglie Illustri d'Italia; Dell'Arte Oratoria; Storia dell'Impero e dell'Origine de' Turchi; ecc.
- SANTAROSA DEROSSI P. Savigliano 1803. 1830. — Della Congiura de' Ciompi; Scene del Medio Evo (Novelle).
- SANTINI GIOVANNI Caprese (Borgo S. Sep.) Elementi di Astronomia Vol. II; Memorie Astronom.
- SANTONI PIETRO Fusignano (Romagna) 1736. 1825; Sono celebri nella Romagna le sue poesie berniesche in vernacolo: In lingua italiana serisse: Il mondo della Luna; Poemetto Anacreont, nelle-nozze di Costanza Monti con Giulio Perticari.

- SANTORIO SANTORIO Capo d'Istria 1861. 1636. — Medicina Statica, pubblic. in Venezia nel 1614. (Celebre Opera frutto di trent'anni di studio e di osservazioni).
- SANUTO MARINO Venezia m. 1555. Vite dei Dogi di Venezia dal 421 al 1493; Storia della Conquista di Napoli fatta da Carlo VIII, Vite de' Sommi Pontefici da S. Pietro a Pio III; Storia della guerra di Ferrara, chie ebbe la Repubblica di Yenezia col Duca Ercole d'Este.
- SANZIO RAFFAELE Urbino 1485. 1520. It più grande fra tutti i moderni pittori, fondatore della Scuola romana, ed emulo felice di Michelangiolo.
- SAPPA ALESSANDRO Alessandria 4717. 1785. Rime Vol. II; II Pellegrino Fortunato, Poema in quattro Canti in 8.4 rima (del quale l'egregio prof. Tomm. Vallauri nella sua Storia della Poesia in Piemonte Vol. II a pag. 87-447 dice di non aver notizia.) Trovasi nelle Rime Seelte del Sappa, edite ia Genova nel 4788; Poesie Varie Volg. e Lat. di Leandro Aspa. Torino 1787. (Anche questo volumetto è sconousciuto al P. Vallauri.)
- SARCHIANI GIUSEPPE San Casciano (Toscana) 4746. — 1821. — Ragionamenti sul Commercio, Arti e Manifatture della Toscana; Mem. Economico Polit.; Pelagonio, Tratt. di Mascalcia, trad. dal Latino.
- SARDI ALESSANDRO Ferrara 4520? 4588. Istor. ant. universale Lib. XL; Istoria d'Italia dal 4534 al 1589; (MSS. nella Bibl. di Modena) la stampa: De ritibus ac moribus gentium Lib. III; De Nummis, Tractatus etc.; Antiquorum Numinum et Heroum Origines.
- GĂSPERO Ferrara 1480. 1564. Epistolarum liber, variá reconditáque historiarum cognitione refertus; De Triplici Philosophia, Commentariolus; Libro delle Istorie Ferraresi.

- SARDI Fra TOMMASO Firenze m. 1317. L'Anima Peregrina, Poema in 3.ª rima ad imit. della D. C. (ne fu pubblicato un Saggio in Firenze, Moucke 1782.)
- SARPI Fra PAOLO Venezia 1552. 1625. -Storia del Concilio di Trento; Storia degli Uscocchi; Trattato de' Benelizi; De Jure Asylorum ; Il Principe ; Storia della Inquisizione: Vita ..
- SARROCCHI MARGHERITA Napoli XVII Scanderbaide, poema epico; Eleganti Poesie lutine.

SARTI GIUSEPPE - Faenza - 1729. - 1802. - (Rinomato Compositore di Musica).

- SAVJ P. PIETRO Firenze? Traduz, di Sallustio; Guerra Giugurtina; Ammaestramenti di gentil parlare; Vers. delle Geste del Principe Eugenio di Savoja, scritle in lat. dal P. Guido Ferrari.
- SAVIOLI FONTANA LUDOVICO Bologna 1729. 1804. - Amori; Il Monte Licco (prose e versi); Achille, Tragedia; Annali Bolognesi; Il Primo Lib. degli Aunali di Tacite, volgarizz.
- SAVONAROLA Fra GIROLAMO Ferrara 1452. -- 1498. - Prediche; Poesie; Reggim. degli Stati \*; Del Reggimento e Governo della Città di Firenze \*; Thriumphus Crucis; (Ne abbiamo la Vita scritta da P. Burlamacchi \*) cce.
- SCALA ALESSANDRA Firenze m. 1506. Poesie Volgari.

- -- BARTOLOMMEO -- Colle -- 1450? -- 1497. --Storia di Firenze (i primi 5 Lib.) Vita di Vitaliano Borromeo ; Due Orazioni ; Apologia di Firenze ; Lettere; Versi; Cento Apologhi.
- SCALIGERO GIULIO CESARE Padova 1483. -1558. - Trad. e comm. di Aristot. ; Teofrasto ; Ippocrate; Orazioni contro Erusmo; De Causis Latinue Linguae: Poetica Lib. VII; Lettere; Poesie.
- SCALVINI GIOVITA Brescia XIX. Trad. il Fausto di Volf. Goëthe \* (La sola prima parte).
- SCAMACCA ORTENSIO Leutini (Sicilia) m. 1648. Cereseto. Vol. III.

- (Serisse più di cinquanta Tragedie, aleune delle quali, di soggetto sacro, si accostano al genere di Rappresentazioni Drammatiche dette Misteri).
- SCANDIANESE (TITO GIO. GANZARINI, detto lo) Scaudiano — 1818. — 1882. — La Fenice; La Caccia Lib. IV; Dialettica Volgarei (Scrisse inoltre Discorsi; Pastorali; Commedie; Varj Poemetti, o rimasti incidit, o smarriti)
- SCARAMELLI BALDÁSSARE fiori circa il 1380. Scanderberg Poema Eroico, due Canti; Tre novelle in prusa, ed alcune poesie; (Un ediz. di questi scritti, divenuta rarissima, ne fu fatta in Carmagnola, da Marco Ant. Bellone, nel 1383 in 8.)
- Ant. Belloite, nel 1383 in 8.)

  SCARPA Cav. ANTONIO Motta del Friuli 1747.

  1833. Opere di Anatomia Eiogio Storico di G. B.

  Carcano Leone; Orationes; Memorie div. scientifiche.
- SCARSELLI FLAMINIO Bologna 4705. 4776. Apocalisse di S. Gio. in versi; Telemaco in 8.ª rima; Due Tragedie; Rime; Orazioni.
- SCERIMAN ZACCARIA Venezia 4708. 4784. Viaggio di Enrico Wanton ai regni delle Scimie e dei Cinoccfali; (Romanzo Critico Morale) Il Sogno d'Arristippo, in versi sciolti; Sui Medici e sulle Medicine, operetta satirica, ecc.
- SCEVOLA LUIGI Brescia 1770. 1819. Morte di Socrate; Annibale in Bitinia; Saffo; Erode; Aristodemo; Giulietta e Romeo (Tragedie).
- SCIARRA FIORENTINO (V. Strozzi Pietro.)
- SCINA' DOMENICO Palermo 1768. 1857. Introduz. alla Fisica Sperimentale \*; Elementi di Fisica Generale e Particolare; Memoria sulla vita e filosofia di Empedocle Gergertino \*; occ.
- SCOFFO GIUSEPPE Venezia 1777. 1817. Amori democratici di G. Scoffo, e L. Pezzoli ecc. Venezia 1797.) Un altro vol. di Versi, edito nel 1827 Molti Scritti incditi.
- SCOTTI COSIMO GALEAZZO Merate 4759. -

- 1821. Le Giornate del Brembo con le Veglie di Belgiojoso, Vol. VI. in 8.; Novelle; L'Imelda, Trag.; Rime; L'Accademia Borromea; Elogio Storico di G. Carlo Passeroni.
- GIULIO CLEMENTE Piacenza 1602. 1669. De Monarchia Solipsorum.
- SCROFA CAMMILLO Vicenza 1502. 1576. Cantici di Fidentio Glottochrysio Ludimagistro; (Lo Scrofa si fece con questi Versi in lingua italo-latina creatore della Poesia Pedantesca.)
- SECCHI NICCOLO' Brescia XVI. Il Beffo, la Cameriera, l'Interesse, gl'Inganni (Commedie) Fu pure buon Poeta Latino.
- SECCO SUARDI GRISMONDI PAOLA Bergamo XVIII. — Poesie. (A Lei sotto il nome aread. di Lesbia Cidonia, indirizzava il Mascheroni il famoso suo Poemetto: L'Invito.)
- SEGATO GEROLAMO Vedano (Lomb. Ven.) 1792. — 1856. — Inventore del Segreto per la solidificaz. dei corpi animali e vegetabili; prima di morire abbrució tutti i suoi Scritti.
- SEGHEZZI ANT. FEDERIGO Veneziano in. 1743. Dialogo sopra lo stile del Cusa, e il modo d'imitarle; Note ed illustrazioni a parecchi Poeti Classici; Rime Volz.: Poetie Latine.
- SEGNERI P. PAOLO Nettuno 1624. 1694. Prediche Quaresunali Vol. II \*; Pauegirici; L'Incred, senza scusa; Il Crist. Istruito; Il Penit. Istruito; La Manna dell'Anima; Lettere inedite pubb. dal P. Gius. Boero \* cee.
- SEGNI AGNOLO Firenze XVI. Lezioni IV sopra la Poetica, fatte all'Accad. Fiorentina.
- BERNARDO Firenze m. 4559. Storia Fiorentina, dal 4527 al 4555; Vers. della Rettor. Pact-Etica, Polit. e dei Libri dell'Anima, di Aristotile.
- PIETRO Firenze XVI. Traduz. del Tratt. della Elocuzione di Dem. Falerco; Orazione in morte di Jacopo Mazzoni; Rime Volgari.

- SEGRETARIO FIORENTINO (V. Machiavelli Niccalò.) SELVA LORENZO (V. Marcellino P. Evangelista M. O.)
- SENAREGA BARTOLOMMEO Genova 1450? 1515. — De Rebus Genuensibus Commentaria ab anno 1488 ad annum 1514.
- EERASSI PIETRO ANTONIO Bergamo 4721. 4791. — Vite di G. P. Maffei, F. M. Molza, A. Poliziano, Bern. Cappello, Bern. Tasso, P. Bembo, Dante, Petrarca, T. Tasso, B. Castiglione, ecc.
- SERCAMBI GIOVANNI Lucca 1541. 1424. Novelle (publil dal Gamba; Venezia, Tip. Alvisopoli 4816.) Storia di Lucca.
- SERDONATI M. FRANCESCO Firenze XVI. Storia delle Indie Orient. del P. Giampiero Maffei; Istorie di Genova di Ub. Foglietta, dell'Ira L. III di Seneca; (Tráduz.) De' Fatti d'Arme de' Rom. Lib. III; Vita e Fatti d'Innocenzo VIII, Papa, ecc.
  - SERGARDI LUDOVICO Siena 4660. 1726. Q. Sectani Satyrae in Philodenum; Le stessa da lui tradotte in 5.º rima; Poesie Lut.; Orazioni, Dissertazioni, Lettere.
- SERRA GIO. CARLO FRANCESCO Genova 1760.

   1815. Commentarii De Bello Germanico, Parisis excudebat P. Didot natu major 1806; Pars Altera, 1807; Commentariorum De Bello Sarmatico, Liber unicus; Dresdae Typis Gaerthorianis edebat J. G. Cotta Bibliopolu S'uttgardiensis.
- —— GIROLAMO Genova 1761. 1857. Storia dell'Autica Liguria e di Genova; Quattro Discorsi sul Commercio, Navigazione, Arti, Lettere ecc. dei Genovesi fino al secolo XV.
- VINCENZO Genova 1778. 1846. Vers. poet. delle Odi di Orazio e di Pindaro; Cristoforo Colombo nacque in Genova ecc.; Dissertazione critica.
- SESTINI BARTOLOMMEO San Mato (Pistoja) 1792. — 1822. — La Pia, Novella in Canti III in 8.º rima; Amori Campestri; Idillj; Santa Rosa, McIodr.; Guido di Montfort, Tragedia.

- SESTINI DOMENICO Firenze 1750. 1852. Drscriptio Numm. Vet. etc.; Lettere e Dissertazioni Nimismatiche; Belazioni di Viaggi; Viaggio in Valacchia e Moldavia '; Cataloghi di Medaglie; Delle Viti, dei Vini di Borgogna e dell'Aquavite. Memoria trad. sopra un Manoscritto francese '.
- SEVERINO MARC' AURELIO Tarsia (Calabria) 1580. — 1656. — La querela della ... accorciata; Sposizioni alle Rime del Casa; Molte Opere latine.
- SFORZA IPPOLITA Milano 1448. 1488. Dotta nelle greche e nelle Latine Lettere; lodata dall'Ariosto, Orlando Furioso C. 46.°
- SGRICCI TOMMASO Castiglion Fiorentino 1788. — 1836. Celeberrimo Improvvisatore di Tragedie, alcune delle quali mercè la Stenogr. vennero stampate; Altre Poesie seritte.
- SIBILIATO CLEMENTE Boloventa (Padova) 1719. — 1795. — Orat. in obitu Bened. XIV; De Eloquontia Marci Foscareni; De Jos. Torelli Veronensis vita et studiis; Sullo spirito filosofico delle Belle Lettere; ece.
- SIGIBALDI CINO (V. Cino da Pistoja.)
- SIGNORELLI NAPOLI PIETRO Napoli 4731. 1815. — Poesie Liriche; Drammi; Faustinu, Tragedia; Vicende della coltura delle Due Sicilie; Storia Critica de' Teatri antichi e moderni: Lettere Critiche; ecc.
- SIGONIO CARLO Modena 4524. 4584. De Regno Italiae Lib. XX; De Occident. Imp. ab. a. 281 ad a. 575 Lib. XX; Histor. Bonon. ad a. 1257; Hist. Eccles. Lib. XIV; etc.
- SILVA (ANDREA LUIGI de) Milano? XVII. Gli Uffici di Cicerone, volgarizzati e commentati.
- SILVESTRI CAMMILLO Padova 4645. 4719. — Versione poetica o parafrasi delle Satire di Giovenale e di Persio, con illustrazioni.
- SIMEONI GABRIELLO Firenze 1509. 1570. Satire alla bernesca; Sulla Religione antica de' Romani;

- Sulla Castrametazione e disciplina militare de' Romani; Sui Bagni ed Esercizi de' Greci e Romani ecc.
- SIRI VITTORIO Parma 1608. 1683. (Storiografo di Luigi XIII e XIV) Il Mercurio, ovvero Storia de' Tempi Correnti, in Vol. XV; Memorie Recondite, Vol. VIII.
- SISMONDI (G. C. SISMONDO de) Ginevra 1775. — 1821. — Stor. delle Repubb. Ital. del Medio Evo; Della Letterat. merid. d'Europa \*; (Quindi pur della nostra) Moite altre Opere.
- SOAVE P. FRANCESCO Lugano 4745. 4806.

   Opere Grammat. e Filos.; Novelle Mor. \* Trad. delle Istit. Rett. di Blair; dell' Odissea di Omero; delle Opere e dei Giorni d'Esiodo; della Buccol. e Georg. di Virg.; degl' Idillj di Gessucr; del Poema di Young: L'Amor Vinto; Istituzioni di Logica, Metafisica e Etica Vol. IV \*; Elementi d'Aritmetica Vol. II. \*.
- SODERINI GIAN VITTORIO Firenze 1827. 1896. — Della Coltivaz, delle Viti ecc.; Tratiato di Agricoltura '; Trattato della Cultura degli Orti e dei Giardini \*; Trattato degli Arbori \*.
- SOGRAFI ANTONIO SIMONE Padova 1759. — 1818. — Commedie \*, fra le quali: Ortensia, che si rapporta agli ultimi anni della Rep. Romana.
- SOLARI P. GIUSEPPE GREGORIO Chiavari 1757. — 1814. — Volto in altrettauti versi ital. Virgilio , Orazio e le Metam. d'Ovidio \* ; Alcuni Salmi e Cantici ; Le Satire di Persio (inedite).
- GOTTARDO Genova 1755. 1824. Elogi di Beru. Laviosa e del Conte Cervetto; Lett. Amichevole sulle gare poet. di Gianni e Mollo; Memorie (quelle dell'Istit. Ligure).
- MARGHERITA Asti XV. Poesie Volgari. SOLDANI JACOPO — Firenze — 1879. — 1644. — Sette Satire in 5.º rima; Orazione in lode di Perdinando Medici.
  - SOPRANI RAFFAELE Genova 1612. 1672. -

- Scrittori della Liguria e particol, della marittima; Vite di Suor Tonimasa Fiesca e della B. Caterina Fiesca Adorna; Vite dei Pittori, Scultori ed Architetti Genovesi, e de forestieri che in Genova operarono.
- SORDELLO di MANTOVA Mantova XIII. Poesie Provenzali,
- SORESI DOMENICO Mondovi 1711. 1778. Grammatica italiana; Cornelio Nipote, trad. \*; Poesie Volg.; Il Globo di Venere, poen. in C. II in 8.\* rima.
- SPALLANZANI LAZZARO Scandiano 1729. 1799. — Sulla Circolazione del Sangue; Opusc. di Fisica; Viaggi alle Due Sicille ed in alcune parti dell'Appennino, ecc.
- SPEDALIERI NICOLA Bronto (Sicilia) 1740. 1798. — Dei Diritti dell' Uomo Vol. II \*; Analisi dell' Esame Critico di Frenet sulle prove del Cristianesimo; Confutuazione di Gibbon.
- SPERONI SPERONE Padova 1500 1588. Molti Tratt. in Dial. sopra sogg. morali, o in materie di gusto; Canace e Macarco, Tragedia.
- SPILIMBERGO IRENE Spilimbergo m. 1367? —
  Visse soli 18 anni. Gareggiò serivendo cogli Oratori e
  co Poeti del sno tempo: emolò col pennello, e non infelicemente, il Tiziano.
- SPINA ANNA Roma XV. Poesie Volgari; Disputava dottamente in Fisica-
- SPINELLI CARRARA G. B. XIX Guido della Torre, Trag.; Della Educazione Privata, Dialoghi, ecc.
- SPINELLO MATTEO Giovenazzo (Napoli) 1250. — 1268.— Gronaca delle cose operate dal 1217 al 1268.
- SPINO PIETRO Bergamo 1515. 1585. Istoria della Vita e del Fatti di Bartol. Celleoni; Lettere: Poesio Volgari.
- SPINOLA MARIA Genova XVI. Rime Volgari.
- PAOLO Genova XVI. Traduzione della Catilin. e Giugart. di Sallastio; (Ottimi lavori che si dovrebbero riprodurre colle stampe.)



- SPOLVERINI GIAMBATTISTA Verona 1698. 1762. — La Coltivazione del Riso \* (Poema Didase, in versi sciolti).
- SPOTORNO P. GIAMBATTISTA Albissola Superiore (Liguria) — 4788. — 1845. — Codice Diplomatica Colombo-Americano, trad. dallo Spagnuolo; Storia Letteraria della Liguria (non finita); Elogi d'Uomini Illustri; Dell'Arte Epigrafica, ecc.
  - STABILI FRANCESCO Ascoli 1257. 1527. L'Acerba, poema in sesta rima; Commenti sulla Sfera del Sacrobosco.
  - STACCOLI AGOSTINO Urbino XV. Rime Volg.
  - STAMPA GASPARA Padova 1524. 1584. Rime Volgari.
  - STAMPIGLIA SILVIO Civita Lavinia (Roma) 1664. — 1726. — Dodici Drammi Musicali; Sonetti, Egloghe, Canzoni.
  - STAY BENEDETTO Ragusi 4714. 1801. La Filosofia Cartesiana Poema in Lib. VI; Della Filosofia Neuton. altro Poema in Lib. X.
  - STECCHI GIO. LORENZO Pisa? XVII. Delle Meteore, Poema Filos. in versi sciolti, Lib. III; Lezione sopra aleuni passi d'Ariosto'; Orazione in lode di Alessandro Marchetti.
  - STEFANINI GIACINTO Genova XIX. Coriolano Trag.; Il Leggio di Boileau in 8.ª rima. STELLA FRANCESCO — Roma — XVI. — Valente
  - Poeta, Maestro del Satir. G. Fenarolo.
  - -- GIORGIO -- Genova -- m. 1420. -- Istoria di Genova fino al 1410.
    - GIOVANNI Genova XV Continuazione della Storia di Giorgio suo fratello, fino al 1435.
       GIULIO CESARE — Roma — 1864. — 1622. —
  - Columbeidos Libri Priores Duo. (Di questo Poema manca il rimanente.)
  - STELLINI Jacopo Civídal del Friuli 1699. 1770. —
    De Ortu el Progressu Morum; Praelectiones; Lettere
    Erudite Scientifiche e Famigliari; Poesie.

- STELLUTI FRANCESCO Fabriano (Romagna) n. 1577. — Persio, Le Satire trad. in versi sciolti e dichiarate. (Versione molto lodata dal Salvini.)
- STIGLIANI TÔMMASO Matera 1845 1628. Rime, Il Mondo Nuovo, poema in 8.ª rima; Dell'occhiele, contro G. B. Marini; Lettere; Arte del verso Italiano; Dizionario delle Rime.
- STRADA P. FAMIANO Roma 4572. 1649. Prolusiones Academicae; De Bello Belgico, Decades duae ab. a. 1555 ad a. 1590.
- STRAPAROLA GIO. FRANCESCO Caravaggio XVI. Novelle, intitolate: Le piacevoli Notti.
- STRATA (ZANOBI da) Strata (Firenze) 1512. 1361. — Volgarizz. del Sogno di Scipione di Cicerone; dei Morali di S. Gregorio \*; di alcuni squarei di Sallustio; Lettere; Poesie.
- STRATICO SIMONE Zara 1750. 1824. Dizionario di Marina, Franc. Ingl. Ital.; Dei Bastim. a reni da guerra degli Aut.; Sulla Declinaz. dell'Ago Magnet., ecc.
- STROCCIII DIONIGI Faenza n. 4762. Inni di Calliniaco; Buccoliche di Virg. (in 5.º rima) Georgiche di Virg. in Isciolti; Delle Traduzioni, Discorso.
- STROZZI ERCOLE Forrara 1471. 1808. Poesie Latine, d'argomenti la più parte erotici.
  —— FRANCESCO di SOLDO Forrara? XVI. —
- Storie di Tucidide e di Scuofonte, volgarizzate.

  G. B. il VECCHIO Firenze XVI. Madri-
- gali; Poesic; Un poema di Pietro Angelio (Syrias?) tradotto.

   G. B. il GIOVINE Firenze 1851. 1654. —
- Della famiglia de Medici; Trad. latina dello stesso opuso; Orazioni; Osservazioni intorno al parlare e scrivere toscano; Il primo Canto di un Poema croico: L'America.
- -- PALLA Firenze 1375. 1465. Versione di varj Greci Scrittori MSS.

- STROZZI PIETRO Firenze m. 1558. Stanze del Poeta Sciarra sulla Rabbia di Macone; Oraz. nelle Esequie dell' Imperatore Ferdinando II.
- TITO VESPASIANO Ferrara 1436. 1506.
   Lib. VI di Poesie Erol.; Lib. III di Acolosticon;
   Lib. III di Sative, di Epigrammi e di Epitaffi; La Borsinde, poema non finito.
- SUBLEYRAS LUIGI Roma 1745. 1814. Traduz, poetica di Catullo; Poesie Varie.

#### T

TAGLIAZUCCHI GIROLAMO — Modena — 1674. — 4731. — Rime e Prose. (Fra queste ultime è notabile

il Ragionamento intorno alle Belle Lettere che precede la Raccolta di Prose ad uso delle Scuole).

TALASSI ANGELO - Roma? - XVIII. - L'Olmo Ab-

battuto, Poema; Melodramini; Cantate; Poesie Liriche; Memorie della sua vita.

TAMBURINI PIETRO — Brescia — 1748? — 1827. — Vera Idea della S. Sede; Introd. allo Studie della Filosofia Morale Vol. IV \* ecc.; Cenni sulla perfettibilità dell'umana famiglia, ecc.

TANSILLO LUIGI — Noia — 1510? — 1584. — Vendenmiatore; Lagrime di S. Pietro, Canti XV in 8.º rima '; Il Podere; La Balia; I due Pellegrini, Egloga Pastorale; Un vol. di Liriche.

TANZI CARLO ANTONIO - Milano - 1710. - 1762.

- Poesie Italiane; Poesie Milanesi.

TARANTINI LEOPOLDO — Corato o Quarata (Reguo di Napoli) — n. 1812. — Parecchi Dramuni per Musica; L'Eco di Mergellina, Canti; Altre Poesie Eriche.

TARSIA (GALEAZZO di) — Cosenza — 1476? — 1550.
 — Rime Volgari.

TARTAGLIA NICCOLO' — Brescia — m. 1537. — Traduzione e Comm. di Euclide e di Archimede; Quesiti

- ed Invenzioni diverse, L. IX; e molte altre Opere di Matematica.
- TARTAROTTI GIROLAMO Roveredo 1706. 1701. — Rime; Della Poesia Lirisa Toscana; Sulla differenza delle voci italiane che pajono sinonime; Memorie antiche di Roveredo ecc.
- TARTINI GIUSEPPE Pirano (nell' Istria) 1692. 1770. — Trattato di Musica secondo la vera scienza dell'Armonia; Dell' Orig. e delle Reg. della Musica.
- TASSO BERNARDO Bergamo 1495. 1569. L'Amadigi di Gaula, Poema in Canti C; Floridante altro Poema in Canti XIX; Rime, Lib. V; Lettere.
- TASSO TO dQUATO Sorrento 1344. 1598. Rinaldo; Gerusalemme Liberata \*; Gerusalemme Conquistata; Aminta \*; Torrismondo; Il Mondo Creato; Rime \*; Trattati in Prosa; Dialoghi; Lettere.
- TASSONI ÁLESSÁNDRO Modena 1565. 1658. Secchia Rapita \*; Pensieri diversi; Considerazioni, sopra il Petrarea; Filippiche contro la Corte di Spagua \* L'Oceano (frumm. di Poema); Compendio degli Annali Ecclesiastici del Card. Baronio ecc.
- ALESSANDRO il Vecchio Modena n. 1488.
   Annali Modanesi ridotti da lui in un solo corpo, pubblicati poscia dal Muratori.
- Mons. ALESSANDRO MARIA Collulto (Sabina).
   4749. 1816. Dissertatio de Collegiis; La Religione dimostrata e difesa Vol. III \*; Versione ita liana de' Salmi.
- TAVERNA GIUSEPPE Piacenza 4764. 1850. Prime Letture de' Fanciulli '; Novelle Morali '; Lezioni Morali tratte dalla Storia '; Vita di Agricola, di Tacito; Imitazione di Cristo, (Traduzione) ecc.
- TEBALDEO ANTONIO Ferrara 1456. 1558. Sonetti e Capitoli; Epigrammata.
- TEDALDI FORES CARLO Cremona 11. 1793. Inni di Omero; Il Primo Navigat. di Gessuer; (Traduzioni.) Canace; Buondelmonte; I Fieschi e i Doria

- Beatrice Tenda; Giovanna Regina di Napoli (Trag.) I Cavalli (poema didase.) Meditazione poetica sulla Mitologia; Poesie varie.
- —— GIAMBATTISTA Cremona? XVI. Discorso sull'Agricoltura, a Cosimo 1; Della Cultura delle Viti.
- TELESIO BERNARDINO Cosenza 1509. 1588. De Rer. Natura juxta propria princ.; De his quae in aere funt, et de terrae motibus.
- TEMANZA TOMMASO Venezia 1703. 1789. Le Antichità di Rimini; Vita d'Jacopo Sansovino, A. Palladio, V. Scamozzi; Vite de' più eclebri Architetti e Scultori Veneziani ehe fiorirono nel secolo XVI, etc.
- TENIVELLI CARLO Torino 1756. 1797. Fu Maestro di Carlo Botta; Di lui non abbiamo che la Biografia Piemontese (Torino, Vol. V in 8.)
- TENORE MICHELE Napoli n. 1781. Fitognosia, Vol. III; La Flora Napolit.; Viaggio in Ital. Svizz., Francia, Inghilterra e Germania Vol. IV; Molte Opere di Botanica.
- TERRACINA LAURA Napoli XVI. Rime; Discorso in 8.º rima sui Canti dell' Orlando Furioso.
- TERZI LANA FRANCESCO Brescia 1631. 1687. — Magisterium Naturae et Artis Tom. III; (Prevenne il Montgolfier nella invenzione de' Palloni Volanti.
- TESTA ANTONIO GIUSEPPE Ferrara 1736. 1814. — Delle Malattie del Cuore; Dell'inseguamento della Medicina Clinica nel principio del secolo XIX; Elementa Dinamicae Animalis, ecc.
- TESTI FULVIO Ferrara 1895. 1646. Rime; Arsinda, Dranma; Costantino; Conquista delle Indie (framm. di Poemi Ep.) L'Isola d'Alcina, Tragedia; Miscellanea; Lettere.
- TIBALDEO ANTONIO Ferrara 1456. 1537. —
  Poesie Volgari.
- TICOZZI STEFANO Pasturo (Valsassina) 1762. — 1856. — Continuaz. ai Secoli della Letterat. Ital. di

- G. B. Corniani; Vite dei Vecellii; Storia della Letteratura della Piave; Dizionario dei Pittori; Storia di Milano dal 1825 al 1800; ecc.
- TIENE MARCO Vicenza XV. Rime Volgari; (Un sno Sonetto sopra Venezia venne attribuito a M. Gio. Della Casa.)
- TIEPOLO NICCOLO Venezia XVI. Rime Volgari, pubblicate dal Giolito.
- TIPALDO EMILIO XIX. Trattato del Sublime di Longino, volgarizzato ed illustrato.
- TIRABOSCHI Ab. GIROLAMO Bergamo 4731. 4794. — Storia della Letteratura Italiana; La Biblioteca Modanese; Storia della Badia di Nonantola; Codice Diplomatico della medesima; Vetera Humiliator. Monum. ecc.
- TIRABOSCO ANTONIO Verona 4707. 1773. L'Uccellagione, Poema Didase, in versi seiolti L. III; La Sifilide del Fracastoro, volgarizz, pure in isciolti; Considerazione sul verso della Divina Commedia:
  - a La Concubina di Titone antico. »
- TOALDO GIUSEPPE Pianezza (Bassano) 1719. — 1797. — Vita di Antonio Conti; Molte Opere Matematiche e Astronomiche; Del Viaggiare; Compendio della Sfera e di Geografia, ecc.
- TOLOMEI CLAUDIO Siena 1492? 1554. Poesie Italiane con metro alla latina; Quattro Orazioni; Il Cesano, Dialogo.
- TOMASINI GIACOMO FILIPPO Padova 1597. 1654. — Elogi degli Uomini Illustri di Padova; Petrarcha redivivus, Laura comite.
- -- NICOLA Castel Filardo (Marca d'Ancona) -- n. 1798. -- Tentativi Poetici; Washington, Poema in 8.ª rima.
- TOMITANO BERNARDINO Padova 1806. 4876. — Sonetti e Rime; Versi latini; Sopra la Lingua Toseana Lib. 19; Precetti per iserivere è parlare con eleganza Lib. II.

- TOMMASEO NICCOLO' Dalmazia Viv. Commento alla Divina Commedia; Le Confessioni, Poesic; Saluii di David; Fede e Bellezza; Il supplizio d'un Italiano a Corfú; Pensieri sull' Educazione; Dizionario dei Sinonimi Italiani; cec.
- TOMMASI ANTONIO Lucra 1668. 1735. Rime, e fra queste i Sonetti Anacreontici; Difesa del Petrarca contro il Muratori.
- FRANCESCO Colle di Val d'Elsa XVI. Reggimento del Padre di Famiglia.
- TOMMASINI GIACOMO Parma 1768. 1846. Lezioni Critiche di Fisiologia; Sulla Nuova Medieira Italiana; Della Febbre Continua, e della Infiammazione; Ricerche Patologiche sulla Febbre di Livorno del 1804, e sulla Febbre gialla Americana, con una Memoria sulle Febbri contaziose.
- TOMMASO (San) d'AQUINO Rocca Secca 1227. 1274. — Summa Theolog.; Molte altre Opere Teologiche ed Ascetiche; De Regim. Principum.
- TORELLI GIUSEPPE Verona 1721. 1781. De Nihilo Geometrico-Geometrica; Versione Poetica del l'Elegia di T. Gray; del Poemetto di Catullo, sulla Nozze di Teti e di Peleo; del Pseudolo, di Planto; di Teocrito e Mosco; di una Selva di Stazio, ecc. ecc.
  - TORNABUONI LUCREZIA Firenze m. 1482. Rime Volgari.
  - TORNIELLI P. GIROLAMO Cameri (Novara) 1693. 4752. — Pred. Quares. e Panegirici Vol. III \*; Sermone sul Teatro; Versi Piacevoli; Canzonette Marinaresche; Viaggio di Costantinopoli; I Pregi della Poesia.
  - TORRICELLI EVANGELISTA Fuenza 1608. 1617. — (Inventore del Barom.) Lezioni Accademiche \* ccc.; Opera Geometrica; Trattato del Movimento.
  - TORSELLINO P. ORAZIO Roma 4545. 1599. Epitome Historiarum a mundo condito, ad annum 1598; De Lat. Linguae Particulis.

- TORTI FRANCESCO Bevagna (Umbria) n. 4765. — Parnaso Ital. da Daute fino ad Onofrio Minzoni, Parti III; Il Purismo nemico del gusto; Risposta ai Puristi; Dante rivendicato; Antipurismo Vol. I.
- GIOVANNI Milano 1774. 1852. Oinamora, Poemetto d'Ossian; Carme sui Sepoleri; Terzine sulla Passione; La Torre di Capua; Sermoni sulla Poesia; Un'Abjura in Roma, ecc.
- TOSCANELLI PAÒLO Firenze 4397. 4482. —
  (Il più celebre Astronomo della sua età) Lettere Astronomico Geografiche.
- TRAVERSARI AMBROGIO Portico 1586. 1459.

   Trad. le Vite de' Filos. di Laerzio; Opere varie di Padri Greci; Epistole.
- TRENTA FILIPPO Ascoli 4731. 1785. Giu-lio Sabino; Teone; Oreste; Annibale; Vindalicio; Gionata; Augo (Trag.) Limon, sive Urbanarum Quaestionum Lib. III; Onalic, eec.
- TRENTO BERNARDO Udine? XVIII. Georgica di Virgilio in versi sciolti.
- --- GIROLAMO -- Padova -- 4715. -- 4781. -- Prediche Quaresimali Vol. II '.
- Giulio Parenzo (Istria) 4752. 1815. Trattato della Commedia; Sermoni; Vers. di Sallustio, e della Sarcotca di Masenio.
- TREVISAN FRANCESCO Castelfrance (Treviso) 4753. — 1856. — Sulla Poesia Romantica — Difesa di alcune Oraz, Sacre di Gius, Barbieri; Opere Mediche,
- TRISSINO GIAN GIOAGIO Vicenza 1478. 1850. — L'Italia Lib. da' Goti, Poema; Sofonisba, Trag.; I Simillimi, Comm.; Il discacciamento delle nuove lettere; Postica; Rine Volgari.
- TRIVULZI DAMIGELLA Milano XV. Valente nel Greco e nel Latino; Lodata dall'Ariosto: Orlando Furioso, Canto 46.º
- TROILI PLACIDO Montalbano 1687? 1757. Istoria Generale del Reame di Napoli ecc. colle prime

popolazioni, costumi, leggi, polizia, uomini illustri, e monarchi. (Napoli 1748-54, Vol. XI. in 4.)

TROMBELLI GIAN GRISOSTOMO — Nonantola (Bologna) — 1697. — 1784. — Favole Originali; Favole di Fedro, Avieno, Gabria, trad. in versi; De Cultu Sanctorum, et de Cruce; De Sacramentis; De Acus Naulicue Inventore; Arte di conoscere l'età dei Codiei Latini e Italiai.

TULLIA d'ARAGONA — Napoli — XVI. — Rime; Dialogo dell'infinità di Amore; Il Meschino o il Guerino, Poema in 8.ª rima in Canti XXXVI.

TURAMINI ALESSANDRO — Siena — n. 1548. — De Legibus: Poesie: Drammi Testrali.

TURCIII Mons. ADEODATO — Paratta — 1724. — 1805. Omelie; Lettere Pastorali; Tre Orazioni Funebri; Prediche alla Corte di Parma •; Prediche Quares. ecc.

TURRISI-COLONNA GIUSEPPINA — Palermo — 1822.

#### U

- UBALDINI G. B. di LORENZO Firenze XVI. lstoria della €asa degli Ubaldini.
- UBERTI (FAZIO degli) Firenze in. 4367? It Dittamondo, poema didascal. non finito, in 5.º rima \*. UDENO NISIELI (V. Fioretti Benedetto.)

UGHELIA FERDINANDO — Firenze — 1898. — 1670. — Italia Sacra, sive De Episcopis Italiae, opus.

UGONI CAMMILLO — Bresua — 1781. — 1855. — Storia Letteraria in continuazione del Corniani; Saggi sul Petrarea (traduz. dall'inglese) Comment. di Cesare \*; Vita di Giuseppe Pecchio.

UNICO (L') ( V. Accolti Bernurdo. )

URBANO VIII. Papa (V. Barberini Maffeo.)

URCEO ANTONIO — Rubiera — 4446. — 1500. — Paesic Latine: Sermones Festivi. URSONE NOTAJO — Genova — XIII. — De Victoria Januensium contra Fridericum II Imp. a. 1242 Carmen; Favole Morali; (Il Carme vonne trad. e illustrato da P. Gio. Battista Graziani).

UVA (BENEDETTO dell') — Capus — n. 1550? — Le Vergini Prudenti; Il Pensiero della Morte; Il Dorotco (in 8.º rima.)

u 8." rima- )

#### •

- VALARESSO ZACCARIA Venezia 1700. 1769.
   Rutzvanchad il Giovine (Parodia della Trag. del Lazzarini, Ulisse il Giovine).
- VALENZIANO LUCA Tortona XVI. Otto Egloghe; Due Atti Pastorali; Camieleo, Capitoli tre in 3.º rima; Canzoni Sestine Sonetti.
- VALERIANO PIETRO GIO. Belluno 1477. 1558. Sulle Antichilà di Belluno Lib. IV; De' Geroglifei, Lib. LVIII; De Infelicitate Literatorum; Poesie.
- VALLA LORENZO Roma 1406. 1447. Storie di Erodoto e di Tucidide; Elegantiarum Latin.; Fan. di Esopo; Iliade d' Omero cec.
- VALERINI ADRIANO Verona fioriva verso il 1560. — L'Afrodite, Tragedia (Verona 1578); Cento Madrigali (ivi, 1572) Bellezze di Verona (ivi, 1586.)
- VALLISNIERI ANTÓNIO Trislico (Ĝarfagnana) 4661. — 4750. — Dialoghi sulla curiosa origine di molti insetti; Lettere spettanti alla Storia Medica e Naturale: e molte altre Opere scientifiche.
- VALPERGA di CALUSO Torino 4737. 1818. — Masino, Poema in ottava rima; La Cantica ed il Salmo XVIII trad. in versi; Versi ital. lat. e greci.
- VALSALVA ANTOMMARIA Imola 4666. 1723 Tractat. De Aure; (Opera Classica.)
- VALSECCHI P. ANTONINO Verona 1708. 1791. — Prediche Quares.; Orazione funcbre in morte di Cereseto. Vol. III. 23

- Apost. Zeno; I Fondamenti della Relig. ed i Fonti dell'empietà; La Religione Vincitrice; La Verità della Chicsa Cattolica Romana.
- VALVASONE (ERASMO di) Friuli 4325. 1305.
   Poema Della Caccia, Lib. V; Angeleida, Canti III;
   Trad. della Tebaide di Stazio in 8.º rima; e dell'Elettra di Sofoele in versi sciolti; Il Lancellotto, Poema.
- VANNETTI CLEMENTINO Roveredo 4784. 4793. — Osservazioni intorno ad Orazio; Dialoghi; Elogi d'Illustri Roveretani; Liber Memorialis De Caleostro; Lampadaria, Comoedia; Rime, ecc.
  - —— GIUSEPPE VALERIANO Roveredo 1719. 1766? Poesia Burlesche; L'Orig, del Fulmine e dei Lampi, Poema trad. dal Tedesco; Barbalogia, e nuove Poesie: Lettere, ecc.
- VANNUCCIII ANDREA, detto Andrea del Sarto Firenze 1488. 1530. (Il Raffaello della Scuola pittorica fiorentina.)
- VANZON CARLO ANTONIO Aja (Olanda) 1785. — 1845. — Grammatica Ragionata della Lingua Italiana; Dizionario Universale della Lingua Italiana erc.
- VARAGINE (B. JACOPO da) Varazze (Liguria) XIII.
   Aurea Leggenda. (Sono CLXX Leggende circa sulle Feste del Signore, della B. V. e de' Santi, in lingua latina.)
- VARANO ALFONSO Ferrara 4703. 1788. Rime; Egloghe; Tre Tragedie; Saeba, Dramma; Dodiei Visioni in 3.4 rima \*.
- COSTANZA Camerino 1428. 4447. Orazione a Bianca M. Visconti; Altre Orazioni e Lettere; Due Epist. al Duca Filippo M. Visconti:
- VARCHI BENEDETTO Firenze 1802. 1808. Ercolano, o Dial. delle Lingue; Vers. della Consolazione di Boezio e dei Benefizi di Seneca; Storia Fiorentina dal 1827 al 1938; Rime Volgari.
- VASARI GIORGIO Arezzo 1512. 1574. Vite de' più eccellenti pittori, architetti e scultori.

- VASSALLI EANDI ANT. MARIA Torino 1761. 1825. — Geometriae et Physicae, Elem; Lettere sul Galvanismo; Memorie e notizie storiche dell'Accad, delle Scienze di Tor.; Ann. dell'Osserv. di Tor., ecc.
- VEGIO MAFFEO Lodi 1406. 1438. De Educat. Liberorum; Un libro aggiunto ai XII dell' Eneide di Virg.; Vilae Sanctor.; Antoniados, Poema sulla Vita di S. Antonio abâte, L. IV, ecc.
- VELLUTELLO ALESSANDRO Lucca n. 1502. Note al Canzon. del Petrarca; Commento sulla Divina Commedia.
- VENDRAMINO GIOVANNI Venezia XVI. Poesie Volgari; Trattato del Duello, L. III, (MS. nella Libr. di S. Marco di Venezia.)
- VENIERO DOMENICO Venezia 1517. 1582. Metamorfosi d' Ovidio in ottava rima (Versione non ultimata); Rime.
- VENINI FRANCESCO Menaggio (Lario) 1757. 4820. — Poesie, Vol. II, Orazio trad. in Versi; Salmi e Cantici, trad. in Versi di vario metro; Saggi della Poesia Lirica antica e moderna Vol. II, ecc.
- —— IGNAZIO Como 1711. 1778. Prediche Quaresimali e Panegirici Vol. 111 °.
- VENTURI GIAMBATTISTA Bibbiano (Reggio) 1746. — 1892. — Comment, sulla Storia e le Teorie dell'Ottica; Storia di Scandiano; Memorie e Lettere di fallico Galilei; Elogio di Ludovico Castelvetro; cce.
  - \_\_\_ P. POMPEO Siena 1693. 1752. Comm. alla Divina Commedia.
- VERDIZZOTTI GIO. MARIA Venezia 1350. 1607. — Argom. dell'Orlando Furioso; Secondo Lib. dell' Engide in ottava rima; Cento Favole Morali in versi; Il Boemondo, o Dell'Acquisto di Anticchia, Poema epico; Genins, ossia L'Entusiasmo Puetico.
- VERGERIO PIETRO PAOLO Capo d'Istria m. 4565 De ingenuis morrbus; Una Commadia Panlas; Storia d'Arriano Dei Fulti d'Alessandro trad. in latino.

- VERNAZZA BATTISTA VEN. Genova 1497. 4887. — Sei Volunii di Opere ascetiche in prosa ed in rima, di lingua castigatissima, cui sarebbe desiderabile di vedere riprodotte.
- GIUSEPPE Alba 1745. 1822. Elogi del Conte Tana e del P. Paciaudi; Vita del Conte Camerano; Sugli antichi Pittori ad olio del Piemonte; Storia degli Ordini de SS. Maurizio e Lazzaro, ecc.
- VERRI ALESSANDRO Milano 1741. 1816. Notti Romane al Sepol. de'Sejn. '5, Avventure di Saffo\*; Vita di Erostrato \*; Compendio in prosa dell'Iliade \*; Saggio di Storia d'Ital. fino al 1760, ecc.
- CARLO Milano 1745. 1825. Del modo di propagare allevare e regolare i Gelsi; Sulla Coltinazione delle Viti \*; Del Vino, discorsi IV \*; Risposta alle Lettere dilucidative sul Sovescio di Segale di G. A. Giobert. \*; Lettera sul Sovescio \*; Il gelso, la vite ed il sovescio. Almanaeco compilato per istruzione de' giovani \*.
- PIETRO Milano 1728. 1797. Meditazioni sulla Economia Politica; Osservazioni sulla Tortura \*; Opere Filosofiche Vol. IV \*; Storia di Milano, fino al 1564, ecc.
- VESPUCCI AMERIGO Firenze 1431. 1316. —
  Relazioni del nuovo Mondo.
- VETTORI PIETRO Firenze 1499. 4883. Trattato sulla Coltivazione degli Ulivi; Comm. alla Relturian, alla Poetica, all' Elica, alla Politica di Aristotile; o al Tratt. Della Elocuz. di Demetrio Fulerea.
- VITTORE Ortiglia (Mantova) 1697. 1765.
   Rime Piacevoli, e fra queste una parafrasi in ottava rima del Secondo Libro dell'Asino d'Oro d'Apulejo.
- VIALE AMBROGIO (Solit. delle Alpi) Cervo (Liguris) XIX. Poesie varie volgari.
- SALVATORE Bastia n. 4787. Elementi di Belle Lettere; La Dionomachia, poema Eroiconico;

La Sposa d'Abido; L'Assedio di Corinto (versioni da Byron.) Traduzione di alcune Odi di Anacreonte; Ditirambo.

- VIANELLI GIUSEPPE VALENTINO Chioggia n. 1720. — La Marina ed altre Poesie Pescatorie. (La Marina è un lindo componimento di prose e versi ad imitazione dell'Arcad. del Sannazaro.) Nuove scoperte intorno le luci notturne delle acque marine.
- VIANI GIORGIO Spezia 1762. 1816. Il Socrate, tragedia; Poesie Liriche; Memorie della Fam. Cybo; Delle Monete di Massa di Carr; Sopra la Zecca e le monete di Pistoja; Saggio Poetico.
- VICO GIAMBATTISTA Napoli 1670. 1744. Principi di Scienza Nuova \*; Dell'antichissima sapienza degli Ital. \*; Orazioni latine e italiane; Canzoni ed altre Poesie.
- VIDA MONS. M. GIROLAMO Cremona 1490. 4866. — Christiados, Lib. VI; De Arte Poet., L. III; De Bombyce, L. II; De Ludo Seacchorum, L. I; Buccolica; Humni; Orationes III.
- VIDUA C. CARLÓ Casalmonferrato 1785. 4852. Storia di Firenze, in continuazione a quella di Machiavelli; Sullo stato delle cognizioni in Italia; Due Discorsi ascetici.
- VIGNE (PIER delle) Capua m. 1249. Alcune Canzoni Volgari.
- VILLA ANGELO TEODORO Milano 4725. 4794.
   Traduzioni in verso di Coluto e di Trifiodoro; Lezioni di Eloqueuza Italiana; Orazioni Accademiche e Fanchri: Paesie Volcari.
- VILLANI FILIPPO Firenze m. 1404? Continuazione della Storia di Matteo, suo padre a tutto il 1564; Vite dei celebri Fiorentini (Tradotte, ma non da lui).
- --- GIOVANNI Firenze -- 1280. -- 1548. -- Storie Fiorentine, dalla fondazione fino al 1548, in L. XII.
- MATTEO Firenze m. 1565. Continuazione della Storia di Giovanni Villani, L. X. fino al 1565.

- --- NICCOLO' Pistoja -- m. 1640? -- Ragionamento sulla Poesia Giocosa de' Greci, de' Latini e de Toscani; Capitoli pinervoli; Fiorenza difesa, poema Epico (non finito): Satire.
- VILLARDÍ P. FRANCESCO Verona XIX. Compendio di Storia Greca e Romana (versione dall'inglese di Goldsmith); Cautica sopra Dante Allighieri; Il Trionfo della Religione, altra Cantica; Prose e Possie italiane e latine; Prediche e Panegirici \*.
- VINCENZI LUDOVICO ANTONIO Modena XIX. — Tradusse le Favole di Fedro; Orazio, le Odi; Virgilio, le Georg., in versi; Volgarizzò pure Sallustio.
- VINCI (LEONARDO da) Vinci 1452. 1548. Geiebre Pittore) Trattato della Pittura; Trattato sull'Anatomia dell'Uomo.
- VINCIGUERRA ANTONIO Venezia n: 1459. -
- VISCONTI GASPARO Milano n. 1461. Rime vojari, sotto il titolo di Rithmi; I Due Amanti, Paulo e Daria, poema in ottava rima, in C. VIII.; Baccolta di Sonetti.
- G. B. ANTONIO Vernazza 1722. 1784. Lettere e notizie sulle Iserizioni del Sepolero de Scip.; Lettere al Cardinale Gnillo Pallotta intorno al Discobelo: Iserizioni latine del Mus. Clem. Pio, ecc.
- —— QUIRINO ENNIO Roma 1751. 1818. Museo Pio-Glementino; Su due Mosaici antichi storiati; Iscriz. Greche Tiopee, ora Borghesiane; Monum. degli Scip., ecc.; Iconografia Greca e Rom., ecc.
- VISDOMINI ANTONIO MARIA Genova XVI. —

  Più volumi di Versi latini; Commenti sulle Tragedie di Seneca:
- EUGENIO Parma 1550. 1622. Traduzione in ottava rima del Poema De Partu Virginis del Sanuaz. (Parma, 1575, in 12); Varj Sonetti.
- VISETTI JACOPO Padova n. 1736. li Trionfo della Chiesa, poema epico in Vol. VIII in 8.°; Un Vol. di prosa contenente tutto il disegno di quell'Epopea-

- VISMARA MICHELE Monza n. 4760? Traduzione delle Elegie di Properzio.
- VITTORELLI JACOPO Bassano 1749. 1855. —
  Canzonette; Auacreontiche; Sonetti; Odi; Idillij;
  Stanze; I Maccheroni, poemetto giccoso in ottave
  sdrucciole; Traduzione di un Endecasillabo del Roberti; (Delle Poesie del Vittorelli abbiamo una versione in lat. di Gius. Ant. Trivellato). Tutte le Rime.
- VITTORINO DA FELTRE Feltre 4379. 1447. — Rinomato Educatore, di cui nessun Opera ci è pervenuta.)
- VIVIANI QUIRICO Soligo (Trevigi) XIX. Canzoni militari; Poesie Varie; Le Bucceliche di Virgvolgarizz, in versi; Trad. l'Architettura di Vitrvoi; Dizionario Filosofico pratico della Lingua Italiana; (morto il Viviani l'opera fu continuata da Vincenzo Tuzzi) Gli Ospiti di Resia, romanzetto; un vol. di prose.
- VINCENZO Firenze 1622. 1703. Divinatio in Aristacum De Locis Solidis , 1.ª et 11.ª; Quinto Libro degli Elementi d'Enclide; ed altre riputate Opere scientifiche.
- DOMENICO Leguaro (Liguria) 1772. 1840.
   Della Struttura degli Organi element. delle piante, e delle loro funzioni nella vita vegetabile; i Funghi d'Italia, ecc.; Lessico Zoo-botanico, stampato nella versione delle Buccol. e Georg. di Virg. del P. Giusseppe Solari.
- VIZZANI POMPEO Bologna m. 1607. Storia di Bologna in Lib. XII; (Arriva fino al 1599.)
- VOLPI GIO. ANTONIO Padova 1686. 1766. Rime; Polinnia, ovvero i frutti della solitudine. Stanze; Paesie Latine; Prelezioni in Iode della Letteratura; Traduzione del Dialogo intorno alla Fabbr. del Mondo di Zaccheria Scolastico, ecc.
- VOLTA ALESSANDRO Como 1745. 1826. Celebre Fisico; De Vi attractiva ignis electrici;

Meteorolog. Elettr. (Le sur Opere si pubblicarono a Firenze in Vol. V nel 1816).

VOLTA GENTILE — Bologna — XVI. — Valente Rimatrice.

VOLTOLINA GIUSEPPE MILIO — Salò (sul Lago di Garda) — 1849. — 1880? — De Hortorum Cultura L. III; Hercules Benacensis; (Due Poemi assai pregiati) Misetus, Ecloga Piscatoria; Isis; (Gargnani recò in versi. Italiani tutte le opere anzidette, pubblicandole in Salò nel 1815.)

#### Z

- ZACCARELLI LUIGI GIOVANNI XIX. La Sifilide del Fracastoro in versi Italiani, Parma, co'tipi Bodon.
- ZACCARIA FRANCESCO ANTONIO Venezia 1714. — 1795. — Storia Letteraria d'Italia dal 1748 al 1754; Bibliotheca Pistoriensis.; De Sancti Petri Primatu; L'Antifebronio, ecc., ecc.
- ZAMAGNA PIETRO BERNARDO Ragusi 1735.—
  1820. Versione poetica dell'Odissea di Omero;
  delle opere di Esiodo; degl' Idillj di Teocrito; La
  Nave Aerea; L' Eeo (due poemi originali); Elegie X
  alla Beata Vergine.
  - ZAMBONI GIÜSEPPE Verona 1776. 1846. Storia dell'Accademia d'Agricoltura, Arti e Commercio; L'Elettromotore perpetuo; Della Pila Elettrica a secce, ecc.
- ZAMPIERI CAMILLO Imola 4701. 4784. Versione di Giobhe in ottava rima; Tobia, Poema in Isciolti; Lettere latine.
  - ZANCHI BASILIO Bergamo 4801. 4838. De horto Sophiae, L. II, (poema riputatissimo.)
- ZANE JACOPO Venezia 1529. 1560. Meleagro, tragedia; L'Arte di Amare; Serse vinto da Greci

- (Due poemi in ottava rima; Il primo è una imitazione d'Ovidio); Rime.
- ZANETTI ANT. MARIA Venezia 1680. 4766. — Della Pittura Veneziana, e delle opere pubbliche de' Veneziani Maestri, Lib. V.
- GUIDO Bazzano (Bologna) 1741. 1791. Delle Monete e Zecche d'Italia.
- ZANOJA GIUSEPPE Omegna (sul Lago magg.) 4747. — 1817. — Parecchie Commedie, tra le quali La Capriceiosa pentita; Tre Sermoni: Al Lettore; Sulle pie disposizioni testamentarie; Al Servo.
- ZANOTTÍ CAVÁZZONI G. P. Parigí 1674. 1768. — Vita di Lorenzo Pasinelli; Didone, tragedia; Poesie div.; Il C. Ill del Bertoldo; Storia dell' Accademia Clementina di Bologna; Avvertimenti per l'incominciamento di un giovane alla pittora.
- Can. ERCOLE Parigi 1684. 1765. Vita di S. Brunone; Orazione in Iode di S. Filippo Neri; Il Canto XIV del Bertoldo; Rime.
- FRANCESCO MARIA Bologna 1692. 1777.
   Della Forza de Corpi che chiamano viva; La Filosofia morale; Tre Orazioni; Trattato dell' Arte Poetica; Poesie volg. e latine; Il C. VI del Bertoldo.
- ZANNONI GIOVAN BATTISTA Firenze 4774. 4852. — Molte Memorie e Dissertazioni sull'Antiquaria; Cicalata in lode dell'Asino; Scherzi Comici\*.
- ZAPPI GIAMBATTISTA Injola 1667. 4719. Poesie italiane; (I suoi Sonetti furono voltati in eleganti versi latini, dall'Arciprete Marcelli parmigiano, e stampati a Parnia 1731 in 4.9).
- ZENO APOSTOLO Venezia 1669. 1730. Melodramni; Azioni Sacre ed Oratorj; Giorn. de' Letterati d'Italia, Vel. XX;Vite d'Uomini Illustri; Dissertazioni Vossiane; Lettere.
- ZENONE DA PISTOJA Pistoja XIV. Pietosa Fonte; (poema composto l' anno 1574 in morte di Francesco Petrarca in terza rimu.)

ZEVIANI Glo. AGOSTINO → Verona? — XVIII — Gli Officii di Cigerone, tradotti; Vers. poet. di Orazio.

ZIPOLI PERLONE (V. Lippi Lorenzo)

ZOCCOLI CARLO — Napoli — 4718. — 4771. — Trattato Della Servitù; Della Gravitaz. dei Corpi, e della Forza de' Fluidi.

ZOLA GIUSEPPE — Brescia — 1743. — 1806. — Lezioni di Storia delle Leggi e de Costumi de Popoli sino alla Repubblica di Roma; Hist. Eccles, proleg. et Comment. a C. J. ad Const. Magnum, V. 111. ecc.

FINE DEL VOLUME TERZO ED PLTIMO.

## INDICE

#### ANNIBAL CARO O I TRADUTTORI

| Cenn   | Diogr. at Amitout Gard.    | 111000 | 24 12 1 2. 10 | 45.  | U   |
|--------|----------------------------|--------|---------------|------|-----|
| Storia | dell'arte del tradurre.    | Lez.   | XLVII.        | ,,   | 2   |
| Segue  | dell'arte del tradurre.    | Lez.   | XLVIII.       | ,,   | 40  |
|        | Idem.                      | Lez.   | XLIX          | 29   | 55  |
| LUIGI  | ALAMANNI O DELLA F         | OESI   | A DIDASC      | ALI  | CA  |
| Storia | della Poesia didattica.    |        | Lez. Ll.      | 22   | 89  |
| Segue  | la storia della poesia did | attice | I.ez. LII.    | , ,, | 115 |
|        | Idem.                      |        | Lez. LIII     | . "  | 128 |
|        | Idem.                      |        | Lez. LIV      | . ,, | 147 |
|        | Idem.                      |        | Lez. LV.      | ,,,  | 168 |
|        | Idem.                      |        | Lez. LVI      | . "  | 187 |
|        | NDICE CROVALACICA E        | DID    | LOCDARI       |      |     |

Avvertenza



# PUBBLICATO IL GIORNO XX OTTOBRE MDCCCLVIL

1

ALFIERI OGERIO -- Asti -- XII. AZUMI DOMENICO

BALDELLI FRANCESCO — Cortona — 1520? CAPECELATRO FRANCESCO —

Napoli — XVII. COLONNE (ODO Delle) — Sicilia

- Fiori verso il 1823. DE COUREIL G. SALVATORE -

Toscana — 1760?

GRAZIANI ANTON MARIA — Borgo S. Sepolero — 1857. — 4614. —

MALVEZZI CARNIANI TERESA MAZZUCCHELLI GIAMMARIA — Brescia — 1707. — 1768. —

MEZZANOTTE ANTONIO - Perugia - n. 1786. -

MONTECUCCOLI Principo RAI-MONDO - Montecuccolo. - 1608 - 1671. -

PEZZANA ANGELO — Parma — 1772. —

RE ZEFFIRINO — Cosena — m. 179.? —

ROSSETTI GABRIELE — Vasto (negli Abruzzi) — 1783. — 1853. — Vario Operette.

SALUTATO COLUCCIO Stignano SALUTATO COLUCCIO -Stigna-

(Omesso) Pag. 565

ALFIERI OGERIO — Asti — XIII. AZUNI DOMENICO BALDELLI FRANCESCO — Cor-

torna — n. 4520? CAPECELATRO FRANCESCO — Napoli — 1593. — 1670. —

COLONNE (ODO Delle) — Sicilia — Fiori verso il 1245.

DE COUREIL G. SALVATORE — Toscana — n. 1760?

GRAZIANI ANTON MARIA — Borgo S. Sepolero — 1557. —

46H, MALVEZZI CORNIANI TERESA MAZZUCCHELLI GIAMMARIA —

Brescia — 4707. — 4765? MEZZANOTTE ANTONIO — Pe-

rugia — 4786. — 1857. — MONTECUCCOLI Principe RAI-MONDO — Montecuccolo — 1608.

— 1681. — PEZZANA ANGELO — Parma n. 1772. —

RE ZEFFIRINO — Cesena — XIX. — Rossetti Gabriele — Vasto (negli Abruzzi) — 1785. — 1834. —

Poesic. Commento analit. alla D. C. SALUTATO COLUCCIO —Stignano —

Cenni intorno alla vita di Luigi Alamanni Lez, L. . . . . 74





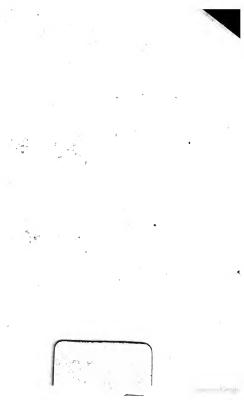

